### PRINCIPII

DEL

#### DIRITTO COMMERCIALE

SECONDO LO SPIRITO

DELLE

#### LEGGI PONTIFICIE

OPERA

DI EMIDIO CESARINI

CURIALE ROTALE

Tomo xit.

Neque teges neque senatusconsulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur:

Leg. 10. ff. de Legibus

~~~~

ROMA 1836.

PRESSO GLI EREDI RAGGI In via del Caravita num. 189.

# THE PARTY OF THE

### DESTRO CONTESSIVE

(71711) 5 ( 1 (\*, 140) h :

JULI .

#### LEGT PENTIFICH

1 4 3 9 3

TIPOGRAFIA PEREGO-SALVIONI

Con permesso.

please the datase set "" up at a coloridad.

The appliage for a coloridad that sequences to good furnishing contents and the coloridad.

- BUFFER TOURS

- 1 10g

#### INDICE ANALITICO

O SIA

### DIZIONARIO

DI COMMERCIALE GIURISPRUDENZA

DAI PRINCIPII DEL DIRITTO COMMERCIALE
DI EMIDIO CESARINI

N. V.

# "District of the Asset Asset

## STATE OF THE

AND CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARKS.

Монто и обобо педвере период на об потриять разворие Naufragio. La parola naufragio deriva da navis frago. Lib. 2. cap. 14. §. 5.

- Naufragio è propriamente quando il bastimento si frange e per la sua frattura si sommerge. Ivi.

- Naufragio si chiama pure la sommersione del bastimento in qualunque modo avvenuta. Ivi.

 Il naufragio è uguagliato alla perdita propriamente detta. §. 2.

- La deperizione di un bastimento sta , secondo l'esperienza, ordinariamente in ragione di uno a quattrocento. Cap. 12. §. 2.

- Nel naufragio, prelevate le spese di ricupera, se si salvino gli oggetti affetti al cambio marittimo, devono questi esser tutti a beneficio del sovventore. Cap. 11. §. 40.

- La prova del naufragio è basata sulla testimonianza di due o tre persone, che conoscer possino le circostanze dei fatti. Cap. 6. δ. 10.

- Quando manchi anche il capitano, fa piena prova del naufragio la deposizione perfino

di un solo marinaro. §. 11.

- L'assicurato può pattuire, che per la pro va del naufragio sia sufficiente l'asserzione del capitano, contro la quale, sebbene fos-

se giurata, si ammettono sempre le prove

contrarie. Cap. 14. §. 30.

- Il capitano, anche dopo il naufragio, continua il suo officio; mentre, finchè può, deve cercare ogni riparazione e render conto di sua intiera condotta. Cap. 4. §. 47.

- In tempo di naufragio se i marinari non adoprano tutte le diligenze per la comune salvezza, devono esser puniti colla perdita del salario. Devono inoltre pagare i danni della loro negligenza non riparata. Devono esser anche decapitati, se per loro negligenza sia morta qualche persona. Cap. 5. §. 63.

- In caso di naufragio e deperizione di bastimento e di merci, i marinari non hanno diritto ad alcun salario; ma ritengono le an-

ticipazioni. §§. 40. 41. e 42.

- Sulle reliquie del naufragio i marinari devono esser pagati; ma non già del servizio che restava da farsi. Ivi.

- I marinari , sieno arrolati a viaggio od in qualunque altra maniera, sempre devono esser pagati della fatica, che impiegano per salvare gli avvanzi del bastimento e gli effetti naufragati. §. 43.

- Sebbene i marinari vanamente si adoprino alla comune salvezza in tempo di naufragio; pure devono essere di loro fatiche soddisfatti. §. 64.

Se ai marinari riesce di salvare gli og-

getti che stanno in naufragio; ai medesimi marinari appartiene un premio secondo il voto de' periti. Questo premio si chiama beve-

raggio. §. 65.

- V. Abbandono, Ricupera, e Verificazione. Nave. La nave anticamente significava ciò, che adesso presso noi significa bastimento. La nave però esprime propriamente e solamente un legno costruito in modo da trasportare pel mare o pel fiume nel luogo, che si voglia ed in estesa quantità gli uomini e le mercanzie. Lib. 2. cap. 1. 56. 6. e 7.

Navicello. Il navicello è quel piccolo aggregato di legni costruiti per trasporto sul mare, che si porta entro la nave ad oggetto di servirsene per le caricazioni o pei discarichi. Lib.

2. cap. 1. §. 10.

- Il navicello si chiama anche alleggio. Ivi.

Naviculare. V. Sopracarico.

Navigazione. E' libera la navigazione in distanza di cinque miglia dal lido. Lib. 2. cap. 1. 4.

- Fino alla distanza di cinque miglia la nazione può esercitare sul mare i medesimi diritti che può esercitare sulla sua terra. Ivi.

Navigazione. La prova che il bastimento sia messo alla vela senza essere in istato di navigare, ha luogo anche contro i certificati di visita. Cap. 10. §§. 48. e 50.

- Se il bastimento sia messo alla vela senza

essere in istato di navigare, il capitano perde il nolo, ed è obbligato al risarcimento dei danni ed interessi. Ivi.

 Se il bastimento sia messo alla vela senza essere in istato di navigare, il capitano dovrebb' esser punito anche nella persona. Ivi. Nazione. V. Principe.

Necessità. E' necessità ciò, che manca all' esi-

stenza. Lib. 1. cap. 1. §. 9.

Negligenza. Il dolo o la colpevole negligenza sono una specie di delitto. Lib. 1. cap. 5. §. 23., cap. 6. §. 38., e cap. 14. §. 43.

La negligenza deve apportar danno solamente a chi n'è autore. Cap. 6. §. 37.

- Quando l'effetto della negligenza ha un grado eguale, si compensa. §. 38.

V. Perdita.

Negotiorum gestorum. V. Gestor negotiorum. Negoziante. Negozianti o commercianti si chiamano quelli, i quali quasi per eccellenza non oziano ed hanno l'esercizio abituale di commerciare. Lib. 1. cap. 2, §, 3.

 Negozianti sono quelli, che vendono o comprano ciò, ch'è lavorato dagli altri o pro-

dotto. §. 9.

 I negozianti sono quelli, che comprano dai produttori e vendono ai consumatori. §. 10.
 V. Patente

Negoziante di ragione. V. Commerciante.

Negoziazione. Chiunque può esercitare in diversi luoghi diverse negoziazioni. Lib. 1. cap. 2. §. 4. Nobile. Nei nobili si presume la virtù per la

Nobile. Nei nobili si presume la virtu per la educazione, ch' ereditariamente da essi si pratica. Lib. 1. cap. 25. §. 24.

Nobiltà. V. Infamia

Nocchiero. Il nocchiero è sinonimo di capitano. Lib. 2. cap. 4. §. 1.

Noleggiante. Il noleggiante assume in se la obbligazione d'impedire i danni sul trasporto a cagione del suo bastimento. Lib. 2. cap. 8. 5. 14.

Il capitano si considera noleggiante, quando in totalità sia fatto il noleggio. §. 10.
 Garantisce il noleggiante le operazioni del-

le persone, che sono sue ausiliarie. §. 12.

Noleggiatore. Il noleggio si può rescindere ad istauza del noleggiatore col pagamento della metà del nolo; ma la rescissione non ha luo go a sola istanza del locatore. Lib. 2. cap. 10. §. 21.

Noleggio. Il contratto di noleggio è quello stes, so di locazione e conduzione colla sola diversità, che il noleggio esprime propriamente in ispecie la locazione e conduzione, che si fa di un bastimento. Lib. 2. cap. 8. §§. 1. e 20.

- Il noleggio in Francia si chiama Chartepartie. Ivi. - Il noleggio nell' Oceano è conosciuto anche sotto il nome di affretament, e fret. Ivi.

— Il noleggio può esser generale o particolare. Il noleggio generale si chiama noleggio in totalità, e con esso l'uso dell'intiero bastimento rimane affittato. Il noleggio particolare si divide a tonnellata, a quintale, a massa o cottimo, ed a colletta. §. 3.

 Il noleggio a massa ha luogo col mostrare in massa le mercanzie, che cadono in contratto, senza badare alla misura ed al peso.

δ. 4.

 Il noleggio a massa è spesso ben conosciuto sotto nome di contratto a patto stucco. Ivi.

— Il noleggio a colletta è quello, con cui si stabilisce il trasporto delle mercanzie nel solo caso di completare il carico. §. 5.

— Quando il bastimento è noleggiato in totalità, il noleggiatore nomina il capitano; ed il noleggiante resta sciolto da ogni garanzia pei fatti del capitano, che da se stesso il noleggiatore si è scelto. §. 9.

 Il proprietario nel noleggio alcuna obbligaziona pel trasporto non assume, quando il bastimento sia in totalità noleggiato. §. 10.

- Il contratto di noleggio si deve stipolare

in iscritto. §. 14.

 Nel contratto di noleggio si enuncia il nome e la portata del bastimento, i nomi del noleggiatore e del noleggiante, il luogo ed

il tempo convenuti pel carico e scarico , il nolo, se il noleggio è totale o parziale, e la indennità convenuta pei casi di ritardo. Ivi.

- Alcun diritto ed azione non si ha dal noleggio, quando non sia stipolato a forma del-

la legge. δ. 18.

- Il noleggie dà diritto ed azione ; nè nullo è, se nello stesso contratto non sia fissato il tempo del carico e dello scarico. Ivi.

- Quando manchino le convenzioni delle parti, viene regolato il noleggio secondo l'uso dei luoghi. §. 19.

- Il noleggio trasferisce il dominio di usare del bastimento. §. 20.

- Nel noleggio il tempo dal viaggio viene determinato. Ivi.

- Il noleggio è sciolto, quando accaduto sia un guasto od una deperizione irreparabile delle merci, §. 28.

- Nel noleggio a colletta, o a quintale, o a tonnellata, o a massa, si può sciogliere il contratto prima della partenza ad arbitrio delle parti col pagamento della metà del nolo e delle spese di carico e scarico per le sue mercanzie. § 31. 32. e 33.

- Quando il bastimento sia noleggiato in totalità, il capitano non può prendere altre mercanzie suscettibili ad esser trasportate per mancanza di carico. Cap. 10. § 3. e 4.

- Il carico maggiore della dichiarazione nel

bastimento noleggiato a totalità non aumenta il nolo; ma questo si aumenta a proporzione dell'aumento di carico, quando sia diversamente noleggiato, §. 47.

- Il noleggio a tempo determinato non è ob-

bligatorio. §. 41.

Nolo. Il nolo è la corrisposta, che il conduttore al locatore paga in esecuzione del noleggio. Lib. 2. cap. 10. §. 1.

- Il nolo esprime il complesso della spesa di un carico pel trasporto da un luogo all' altro. Lib. 2. cap. 8. §. 2,
- Tutte le spese necessarie riguardanti la sicurezza il libero corso i dazi e le visite del bastimento si suppongono comprese nel nolo. Ivi.
- Il nolo decorre dal giorno, in cui il bastimento ha fatto vela. §. 25.
- Il bastimento gli attrezzi le mercanzie ed il nolo restano obbligati per garanzia delle convenzioni tra il noleggiante ed il noleggiatore. 6, 30.
- Il nolo è provato dal noleggio, ed, in deficienza di questo contratto, anche dalla polizza di carico. Cap. 10. §. 1.
- Il nolo intiero si deve onninamente pagare anche in mancanza del carico. §. 5.
- Il nolo si accresce in proporzione dell'aumento nel convenuto carico. Ivi.

— Se il carico sia totalmente mancante, allora il nolo è per metà solamente dovuto, Ivi, — La diminuzione accidentale del trasporto non diminuisce il nolo, §. 53.

- Si esige il nolo massimo secondo la tarif-

— Si esige il nolo massimo secondo la tariffa, o in mancanza di tariffa, secondo l' uso pel trasporto di un carico fatto senza preventivo consenso del noleggiante. §. 22.

 Il nolo è dovuto anche per le merci, che si abbandonino in terra o si gettino in ma-

re. §. 25.

— Il nolo stabilito per l'andata e per lo ritorno non si diminuisce a causa di mancanza o diminuzione di carico. §. 28.

- Il nolo è dovuto anche quando si ritiras-

sero le merci. §. 30.

 Il nolo è dovuto anche delle merci vendute per necessità di viaggio. §. 54.

Non è dovuto alcun nolo, quando impedito fosse il proseguimento del viaggio anche per interdizione di commercio. §. 55.

- Neppure dovuto è il nolo pel tempo di una detenzione per ordine o forza di qualche Go-

verno. §. 56.

— Non si può perseguitare il bastimento pel pagamento del nolo finchè vi sia il modo di perseguitare il carico ed il caricatore. §. 63. — In ogni caso, a riserva dello rifiuto, dal pagamento del nolo non si può sottrarre quegli, a cui venne diretto il carico, ed il caricatore in sussidio soltanto è sottoposto a

tal pagamento. Ivi.

La domanda del nolo e dell'emolumento del capitano fatta dentro quindici giorni dalla consegna delle merci costituisce un credito preferibile a qualunque altro anche in caso di fallimento. Ivi.

— Per mancanza di pagamento del nolo non si possono ritenere le merci, nè impedire l' affrettamento dello scarico; ma si può fare il deposito delle stesse merci ed ottenere la vendita. §S. 72. e 73.

— Il pagamento del nolo rimane prescritto, quando sia terminato l'anno dal compimento del viaggio. §. 75.

— Non si prescrive il nolo, dopo un anno dal compimento del viaggio, quando dentro lo stesso anno sia stato chiesto in giudizio, o quando sia stato promesso con qualche obbligazione. Ivi.

- Anche il nolo è compreso nella stima e

prezzo del carico. Cap. 14. §. 30.

 Nell'abbandono l'assicuratore diviene .proprietario ancora del nolo. Ivi.

 Il caricatore all'assicuratore deve perfino restituire le anticipazioni, che pel nolo fos-

sero state pagate. Ivi.

— Il patto di non restituire le anticipazioni del nolo s'intende apposto per riguardo agl' interessi dei terzi. §. 35. - La restituzione del nolo è dovuta in proporzione degli oggetti salvati. Ivi.

La restituzione del nolo non è affatto dovuta, quando tutti si fossero perduti gli oggetti. Ivi.

- Per gli oggetti scaricati è sempre dovuto il nolo fino al luogo dello scarico. Ivi.

— E'nullo il patto del basso prezzo di nolo in correspettività del patto di non restituire le anticipazioni nel caso di abbandono. Ivi.

— Il nolo dei passeggieri è intieramente dovuto, quand' anche i medesimi cercassero di scampare dai pericoli del mare fuori del bastimento. Cap. 16. §. 31.

— V Abbandono, Anticipazione, e Carico. Nome. Le condizioni e non il nome stabiliscono l'essenza di tutti i contratti. Lib. 4. cap. 6. §. 7.

 E'lecito ai commercianti di conservare nel negozio il nome del predecessore; ma non è lecito nelle società commerciali. §. 8.

 La cambiale deve contenere il nome anche di colui che deve pagare, Cap. 20. §. 5.
 V. Credito, e Ragione sociale.

Nomina. V. Impiego.

Nostro. Se nei libri o registri sociali si trovi alcuno denominato col nome di nostro, e non si conosca eseguito con lui o per di lui mezzo alcuna contrattazione, si suppone essere uno dei soci. Lib. 1. cap. 6. §. 18.

Notaro. I notaj non si creano senza molti requisiti tanto per l'onoratezza quanto per la perizia nell'arte. Lib. 1. cap. 2. §. 26.

- I notaj hanno la tassa da per tutto egua-

le. Ivi. — L'atto notarile è diretto a togliere il dub

L'atto notarile è diretto a togliere il dubbio in ogni tempo sulla verità della stipolazione. Cap. 10. §. 8.

— La fede dei notari fa piena prova in ogni classe di cittadini. Cap. 13. §. 8.

 I notari non possono attestar per se stessi. §. 18.

— I notari deggiono, prima di essere approvati, garantire il pubblico formalmente con una cauzione. Cap. 2. §. 26., e cap. 13.§. 19.

- Non può esser notaro chi non faccia professione della cattolica fede, Cap. 24. §. 9.

— Al notajo il principe conferisce col concorso dei requisiti personali e prescritti dalla legge la facoltà di dare agli atti senza eccezione di alcnno, una forma autentica che costituisce la dignità è la pienezza di fede. Cap. 31. §. 2.

 Per ogni luogo sono destinati i notari pubblici. §. 3.

 I notari non si possono partire dalla loro residenza. Ivi.

 I notari sono tutti indistintamente riconosciuti dal principe per persone degne di fede. Ivi.

- Il notaro non può al servizio pubblico rifiutarsi. Ivi.
- Il notaro non può prestare il suo servizio senza esser chiamato. Ivi.
- V. Cancelliere, e Magistrato.
- Notifica. Niuna sentenza si può eseguire senza essere antecedentemente notificata. Lib. 3. cap. 3. §. 4.
  - La notifica deve di 24. ore precedere l'esecuzione delle sentenze profferite dai tribunali di commercio, Ivi.
  - Non è necessario di fare al procuratore la notifica delle sentenze commerciali; ma onninamente si deve fare al domicilio reale od eletto del litigante, quantunque il medesimo avesse in causa costituito il suo procuratore. Lib. 4. cap. 2. §. 19.
  - Col mezzo solamente della gazzetta si escguisce la notifica della sentenza, di cui vengono costituiti nella mora con una nuova prefissione di termine i non comparenti per la verificazione de' crediti contro un fallito. Lib. 3. cap. 10. §. 13.
- Deve notificata essere la sentenza, in cui aperto si dichiara il fallimento coll'annunziarla nella gazzetta del Governo, ch'è autentica, e che nel luogo si pubblica, dove il tribonale di commercio risiede. Cap. 3. §. 4.

  Le sentenze contro i rai di hancarotta documento.
  - Le sentenze contro i rei di bancarotta dolosa e contro i loro complici devono essere

affisse ai luoghi pubblici ed inscrite anche nella gazzetta. Cap. 21. §. 3.

 La notifica di un protesto per qualche cambiale non può supplirsi con altro atto. Lib.
 eap. 30. §. 14.

- V. Accettazione, Atto giudiziale, Intimazione, Scioglimento, e Termine.

Notificazione. V. Notifica.

Notizia. Proibito non è il patto di sostituire alla privazione della notizia un tempo più esteso o più limitato di quello, che abbia stabilito le leggi, per considerare la perdita di un bastimento o di un carico. Lib. 2. cap. 14. §, 18.

- V. Presunzione.

Notorietà. La notorietà pubblica, che induce i magistrati a procedere per la cognizione e punizione dei rei, non è formata da voci vaghe o calunniose; ma sopra la pubblica certezza di alcuni fatti, che della reità somministrano sempre un'indizio. Lib. 3. cap. 21. §. 2.

Notte. Il divieto degli atti pubblici nella notte riguarda solamente quelli che dai cursori si

eseguiscono. Lib. 1. cap. 30. §. 2.

Gli atti anche pubblici, che riguardano il commercio, non sono di notte vietati. Ivi. Novazione. La novazione è una obbligazione, in cui si trasporta e trasfonde una obbligazione precedente. Lib. 1. cap. 34, §. 3.

and the Lorentz

- La novazione dev'esser espressa e non presunta. Ivi.
- La novazione non può essere opposta ad un terzo possessor di cambiale. §. 5.
- V. Obbligazione.

Novelle. V. Codice.

Nozze. V. Matrimonio.

Nullità. Non può annullarsi ii contratta di società per la ineguaglianza del capitale che i soci vi pongono. Lib. 1. cap. 5. §. 13.

 Chi agisce per la nullità di un contratto, dichiara col fatto proprio di volerne lo scio-

glimento. Cap. 6. §. 58.

- Quando si domandi la nullità di un contratto, e quando questa si verifichi, chi la chiede non è obbligato verso l'altro o gli altri contraenti agli effetti che dal contratto derivano dopo tale domanda; ma è obbligato verso i terzi, se questi ne ignorino o ne ignorarano l' istanza. Ivi.
- E' nulla la società senza le formalità prescritte dalla legge. Cap. 9. §. 6.
- La nullità dei contratti sociali non può essere dai soci opposta ai terzi. Ivi.
- La nullità si verifica nei soli atti di giu-

risdizione. Cap. 31. §. 3.

— La domanda di nullità nel cambio marittimo libera il sovventore dai rischi del viaggio, e gli dà il diritto al pagamento del frutto ordinario ed alla rifazione dei danni ed interessi; ma lo esclude dal frutto straor-

dinario. Lib. 2. cap. 11. §. 24.

Lin. Lin. 22 cap. 1 3 cap. 1 3

— Un errore non doloso sul prezzo degli oggetti dati a sicurezza del cambio marittimo restringe e non annulla il contratto. §. 25.

 La nullità di un contratto non si può domaudare da quel contraente, per colpa o delitto di cui la nullità possa essere ammessa. Cap. 12. §. 16.

L'approvazione presunta dal silenzio non si può allegare per escludere la nullità di un

contratto. Ivi.

— La nullità di un contratto non si sana dall'eventualità non verificata. §. 50.

La nullità dei contratti dev' esser dichiarata: e fino, che della nullità non si esponga la domanda, gli atti esceutivi del contratto in buona fede son fatti, nè pei medesimi atti ci può esser condanna. Gap. 13. §, 14.

La nullità del cambio marittimo dev' esser domandata in giudizio; ma la nullità dell'assicurazione non occorre, che nei tribunali sia dichiarata. Ivi.

 La mancanza della domanda di nullità non ammette, che l'assicurazione sia valida. Ivi.
 La nullità dei contratti eccita l'odio dei contraenti: e non si ammette, che quando un'altra via non si trovi per eseguire gli stessi contratti. §. 20.

- Le presunzioni tutte, che il diritto comune ammette, annullano per dolo il contratto

di assicurazione. §. 34.

— Se il ritorno accadesse del carico predato per restituzione prodotta dalla nullità dell'atto, allora il carico stesso ritorna in proprietà del caricatore. Cap. 14. §. 46.

— Se una preda si annulli, l'assicuratore ha l'azione o diritto di averne o di tentarne un risarcimento presso quegli, da cui venne fat-

to il danno. Ivi.

— Quand' anche la nullità non sia dichiarata, si presume, che per causa della nullità la restituzione sia fatta di una preda, dopo promosso per la nullità il giudizio. Ivi.

— Tutti si annullano i contratti del fallito fatti dentro i dieci giorni, che precedono l'epoca del fallimento. Lib. 3. cap. 1. §. 12.

V. Commissionario, Committente, Contratto, Danni, Dolo, Falsita, Ipoteca, e Leggi.

Numerata pecunia. V. Ricevuta.

Numeri. La somma espressa nelle cambiali può essere anche in numeri. Lib. 1. cap, 20. §. 5. Nummo. V. Moneta.

Obbligazione. La obbligazione di garantire i delitti degli altri colla pena della propria persona è una obbligazione contraria al diritto di natura, che tende alla conservazione senza, che possa essere alcuno padrone de suoi membri e di sua propria vita. Lib. 1. cap. 6. 6. 31.

Un socio non può obbligare i capitali della società pe' suoi particolari interessi. §. 70.

- La novazione toglie la obbligazione. Cap. 25. 6. 5.

Obbligazione fidejussoria. La obbligazione fidejussoria garantisce la fede di chi si è principalmente obbligato. Lib. 1. cap. 6. §. 23.

 Nelle obbligazioni fidejussorie conviene prima escutere i principali obbligati ed in caso solamente del loro inadempimento, si possono perseguitare gli obbligati fidejussori. Ivi.

Obbligazione Solidale. La obbligazione solidale deriva dalla parola latina sodalitas, che vuol dire unione. Cap. 26. §. 2.

— La obbligazione solidale è quella, che dài il diritto di scelta a chiederne l'intiero adempimento contro qualunque degli obbligati. Ivi, e cap. 6. §. 23.

 La obbligazione solidale unisce gli obbligati, e li riguarda come un solo individuo. Ivi. - Dalle obbligazioni solidali si devono distinguere le obbligazioni fidejussorie o di garanzia. Ivi.

- Le contrattazioni divengono più frequenti per la solidale obbligazione. Cap. 6. §. 13. - Nel diritto civile quegli, che paga anche

il debito per gli altri debitori solidalmente obbligati, non ha diritto di rivalersene colla forza della obbligazione solidale. Cap. 26. §. 4. - Se il possessore della cambiale non abbia

il pagamento del trattario, ha diritto di rivolgersi solidalmente contro il traente e contro tutti i giranti e giratari. Cap. 30. §. 11.

- Nelle società la obbligazione solidale è in riguardo ai terzi e non ai consoci. Cap. 6. 6. 26.

- La obbligazione solidale tanto in caso ch' esistano, quanto che non esistano della società gli amministratori, non può estendersi oltre gl'impegni, che per la società si contragghino; ma però per quest'impegui si estende nelle sole società commerciali in nome collettivo oltre anche i capitali nella società collocati. §. 47.

- L'obbligazione solidale non ha luogo, quando uno dei contraenti abbia stipolato un contratto oltre i limiti della volontà del suo so-

cio. Lib. 2. cap. 12. §. 19.

- V. Azione, Cambiale, Compra, Contratto,

Domicilio, Eccezione, Giudizio, Promessa, Soci, Solidarietà, e Stipolazione.

Obbligazione Plateale. La obbligazione plateale ¿ la confessione scritta di un debito, di cui un commerciante promette un pagamento in una certa scadenza colla facoltà di poter cedere il credito risultante dalla medesima confessione per la esigenza anche senza procura speciale, che pel cessionario si trova inclusa nell'atto di cessione senza moltiplicazione di altre prove. Lib. 1. cap. 33. §. 25.

La obbligazione plateale è quella, che ha le forme di una cambiale, e che può esser ceduta senza procura a guisa delle girate per la rapida moltiplicazione dei contratti. §. 5. - In forza della sola obbligazione plateale non può adirsi il tribunale di commercio. §. 6.

Obbligazione Sussidiaria. V. obbligazione Fidejussoria.

Odio. L'odio dei nostri simili naturalmente ci ripugna, e spontancamente non si cerca. Lib. 2. cap. 10. §. 19.

Offerta reale. La offerta reale è la consegna esibita a tempo e luogo in pubblica forma del danaro o della cosa, che sia dovuta senza eccezione con farne un deposito in caso di rifiuto. Lib. 1. cap. 34. §. 13.

- La offerta reale libera dalla obbligazione della cosa offerta, che si sia consegnata o depositata; ma rimane la obbligazione non soddisfatta per la quantità o qualità diversa della cosa, che nella stessa obbligazione sia compresa, e che non sia inclusa nella offerta reale. Ivi.

- La somma, che non sia pura e liquida, non può essere offerta. Cap. 21. §. 56.

— Se nella offerta reale non si verifichi del creditore lo rifiuto, la spesa è a carico del debitore. Ivi.

Le spese della offerta reale e del deposito sono a carico del creditore, quando abbia ingiustamente rifiutato il pagamento. Ivi.

Osicio. L'assumzione di un incarico sa contrarre la obbligazione di esercitario con onestà e giustizia. Lib. 3. cap. 6. §. 7.

- V. Impiego.

Onorari. Il Governo contrae una obbligazione per un servizio ricevuto senza onorario. Lib. 4. cap. 2. §. 4,

Onore. Chi fa atti lesivi dell'altrui onore, deve dell'onore stesso cercare il riparo, Lib. 1.

cap. 6. §. 56.

Onnipotenza. Iddio ai santi suoi concede diversi doni di sua onnipotenza. Lib. 1. cap. 3.

§. 45.

 I diversi doni della divina omnipotenza nei diversi santi a diverse persone per diversi effetti sono profittevoli. Ivi.

Operazioni. Quando aver si voglia in considerazione le operazioni passate, nou vi è alcun uomo: che almeno una non ne abbia fatta cattiva. Lib. 1. cap. 3. §. 48.

- Ciascuno opera sempre per proprio vantag-

gio. Cap. 5. §. 35.

Opinamento. Quantunque sieno iscritte le cause di commercio nel ruolo; pure il tribunale ometter può di esternare l'opinamento innanzi alla definitiva sentenza, la quale può esser perfino pronunziata nella prima o nella successiva udienza. Lib. 4. cap. 2. §. 4.

 Nelle cause commerciali, quando l'opinamento del tribunale venga esternato, anche in ciò si procede coi metodi comuni alle cause sommarie. Ivi.

Ordine. Tutti gli uomini, tendono all'ordine. Lib. 1. cap. 3. §. 40.

La parola ordine nelle cambiali e nei higlietti all' ordine non può esser supplita dalla espressione - O a chi per esso. Cap. 33.
5. 29.

- V. Cambiale, e Clausola.

Origine. E' utile il conoscere l'origine delle buone istituzioni. Lib. 2. cap. 12. §. 5.

Ormeggiamento. L'ormeggiamento è quella operazione, che si fa col bastimento, quando si guidi e si accosti senza vele per poi fermarlo con catene e con corde nel lido o nel porto. Lib. 2. cap. 1. §. 32.

Ornamento. V. Lusso.

Oro. L'oro è un segno della maggiore ricchezza. Lib. 1. cap. 18. §. 38.

- V. Lusso.

Oscurità. Se i fatti e le leggi presentino una oscurità, ciò non deve determinare un giudica a commettere una ingiustizià. Lib. 1. cap. 10. § 20.

Ostaggio. I bastimenti anche inimici, quando si prendano in ostaggio, devono essere umanamente trattati. Lib. 2. cap. 7. §. 16.

#### P

Padre. Il padre continua a tenere il figlio maggiore degli anni 14. sotto il paterno dominio solamente per ragione delle civili contrattazioni che al figlio appartengono. Lib. 1. cap. 2. §. 18.

— I padri sono i legittimi amministratori de' beni azioni diritti e ragioni dei minori, che sebbene proprietari, ne sono interdetti. §. 35.

- V. Giudice, Impuberi, e Sigilli.

Padrone. Il nome di padrone o di maestro è quello, che propriamente appartiene a chi è capo nella direzione di un legno mercantile. Lib. 2. cap. 4. §. 1.

Padroni di barche, V. Condottiere.

Padroni di vetture. V. Condottiere.

Pagamento. Col pagamento di una cambiale rimangono soddisfatte ed estinte tutte quelle, che si erano moltiplicate colla indicazione progressiva di prima di seconda, ecc. Lib.

1. cap. 20. §. 18.

— Chi paga per l'effetto solamente della solidale promessa, e non già in conseguenza del fatto proprio, è certo, che ha il diritto di rivalersi contro chi abbia eseguito quell'atto, che il pagamento ha prodotto. 5, 31.

— Il pagamento, che si fa da un solo socio anche non amministratore, libera la società dal debito verso il creditore. Cap. 6. §. 14.

— Il trattario può pagare una cambiale anche dopo di averne rifiutato perfino l'accet-

tazione. Cap. 23. §. 30.

- Non si può ritardare il pagamento di una cambiale per eccezioni sulle formole della stessa cambiale. Cap. 25. §. 44.

 Il pagamento, fatto sopra una delle cambiali poste in circolazione per un solo cambio, da ogni altro pagamento libera ed assolve. Cap. 28. §§. 12. e 13.

— Non può rifiutarsi una somma in conto dal posssessore di una cambiale, se il trattario nella scadenza la esibisca, §, 23.

— Le stesse regole stabilite sull'accettazione per onore di firma nella cambiale hanno luogo sul pagamento per onore di firma. Cap. 29. 6. 4.

- Non può farsi alcun pagamento di cambia-

le per onore di firma senza comprovare lo rifiuto del trattario colla prova del protesto. Ivi.

- Se il possessore della cambiale non abbia il pagamento dal trattario, ha diritto di rivolgersi solidalmente contro il traente e contro tutti i giranti e giratari. Cap. 30. 5. 14. - Il pagamento è dovuto anche quando fosse avvenuta la deperizione totale dell'oggetto, per cui ne fu contratta la obbligazione. Lib. 2. cap. 4. 5. 33.

- Il commerciante può essere giudicato anche nel luogo destinato ad effettuare un pagamento. Lib. 1. cap. 6. 5. 86.

- V. Contratto , Debito , Debitore , Emolumento, Estinzione, Firma, Indebito, Inibizione , Moneta , Rifiuto , e Scadenza.

Pagherò all'ordine. Il pagherò all'ordine è la obbligazione plateale scritta da un commerciante. Lib. 1. cap. 33. 6. 26.00

- Il pagherò all' ordine ha gli stessi effetti del biglietto all' ordine. Ivi.

Pandette, V. Codice.

Papa: V. Pontefice.

Parola. V. Falsità. 7 200 100

Parroco. V. Professore.

Partito. V. Giuramento.

Passaggio. V. Transito.

Passeggieri. V. Avaria.

Passaporto. Il console deve vidimare; ma non può da se stesso rilasciare alcun passaporto. Lib. 2. cap. 6. §. 20.

Passioni. L' uomo anche virtuoso pur troppo spesso alle passioni soggiace. Lib. 1. cap. 3. 6. 48.

Patria. La natura stessa ci obbliga di preferire in tutto coloro, co' quali abbiamo comune il cielo natalizio. Lib. 4. cap. 2. §. 26:

Patto. Il patto è il modo dell' esecuzione del contratto. Lib. 1. cap. 4. §. 2.

I patti si deggiono mantenere. Cap. 3. §. 36.
 I patti sottoposti alla spiegazione si devono interpetrare in favore del debitore. Cap. 24. §. 6.

V. Condizione , Convenzione , Contratto , e Fatto.

Pecunia. La pecunia è virtualmente ogni cosa. Lib. 1. cap. 16: §. 14.

— La eccezione della non-numerata pecunia si ammette, ed ha luogo nei contratti civili per escluderne la efficacia. Cap. 34. §. 6.

Ad escludere la validità delle cambiali non si può opporre la eccezione della non-numerata pecunia. Ivi.

 La eccezione della non-numerata pecunia non si può opporre contro la ricevuta o quietanza. Ivi.

Pegno. I creditori garantiti dal pegno non en-

trano nella massa dei creditori del fallimen-

to. Lib. 3, cap. 14. §. 4.

" - I creditori non abbastanza garantiti dal pegno entrano nella massa dei creditori del fallimento pel solo valore, che manca. Ivi.

- I creditori garantiti dal pegno devono essere iscritti nello stato dal patrimonio del fallito, e devono agli agenti ed ai sindaci restituire il pegno di un esuberante valore con esigerne da essi la giusta somma in danaro secondo la procedura del diritto comune. Ivi. - Chi sia in possesso di un pegno, non può azione alcuna esercitare innanzi di costituire in mora il debitore a riprendere il pegno stesso e ad adempiere il patto. Cap. 15. 6. 1. - Col pegno il creditore ha il possesso di un
- capitale, su cui la proprietà il debitore anche attualmente conserva. Ivi-Pena. La pena sofferta da un contraente per un
- contratto disonesto non convalida il contratto medesimo. Lib. 1. cap. 5. §. 35.
- La pena espia la colpa e soddisfa il corpo sociale Cap. 13. §, 21.

- V. Colpa, Delitto, Dolo, e Pecunia

Pennese. Il pennese è il marinaro incaricato ad invigilare nella nettezza interna ed esterna del bastimento. Lib. 2. cap. 5. §. 6.

- Il pennese deve sul bastimento provvedere

e mantenere i gatti. Ivi.

- Il pennese deve notare in un libro o re-

gistro, conosciuto sotto il nome di boccaporto, le merci che s'introducono od estrag-

— Il pennese deve saper leggere e scrivere. Ivi. Perditai. La perdita è quella deperizione o in tutto o in parte del capitale corporale od incorporale congiunta colla mancanza di lucro, pel di cui acquisto si era il capitale stesso impiegato. Lib. 4. cap. 5. 6. 6.

— Quando il capitale deperisca per dolo o per colpa o per semplice negligenza di alcuno, la deperizione a carico ya di colui, che reo è o di dolo o di colpa o di semplice

negligenza. §. 20.

— Le merci si considerano intieramente in una negoziazione perdute, quando di esse una piccola parte ne resti, o quando questa non giunga od appena basti alle spese del nolo. Lib. 2. cap. 14. S. 3.

Nella pérdita delle mercanzie non si può avere riguardo per l'abbandono al valore di esse; ma si calcola dalla diminuzione del carico in numero in peso, ed in misura. §. 4.

- La perdita o deteriorazione del prezzo è uno sfortunato accidente di speculazione, che non può entrar mai nei pericoli marittimi, ai quali è limitata la garanzia dell'assicurazione. Ivi.
- Perduti tutti gli oggetti non sono in un viaggio di mare, quando innanzi dell'ultima

inticra deperizione alcuni nel viaggio se ne fossero scaricati. §. 35.

- V. Abbandono, Caso fortuito, Dominio, e Società.

Perenzione. V. Descrizione.

Pericolo. Ogni classe di mercanti ha un comune pericolo nell'esercizio della loro professione, ed ha mestieri di un ajuto a tutti essi comune. Lib. 1. cap. 3. §. 45.

— In uno stato di qualche pericolo anche le spese utili acquistano il carattere di necessa-

rie. Lib. 2. cap. 14. §. 39.

— Il diritto di far levar l'ancora si esercita da colui stesso, che lo abbia nel solo caso di un imminente pericolo e di un estremo bisogno. Cap. 15. §, 19.

- Il tutto a tutti è comune nei gravi peri-

— V. Morte, e Scarico.

Periti. I periti hamo l'autorità consultiva. Lib.

- I periti si deputano perodilucidare i fatti. §. 21. peritadana akan manakan

- La nomina dei periti nelle questioni di spedizione si deve fare dal presidente del tributal di commercio e, dove non esista, dal giusdicente locale senza formalità di giudzio in calce della istatza stragiudiziale dell'attore. Cap. 16, §. 9.

- I periti non possono giudicare il diritto,

che deriva dai fatti, pei quali si è cercata da loro la cognizione. Lib. 2. cap. 10. §. 37.

- I periti si devono scegliere dal giudice, quando sulla scelta le parti non sieno fra loro d'accordo nei fatti. §. 38.

- I periti per istimare gli oggetti del falli-

mento non hanno diritto all'ordinario emolumento. Lib. 3. cap. 8. §. 2.

 I periti per la stima degli oggetti del fallimento possono essere anche le persone per pubblici periti non approvate. §. 1.

Anche le persone per pubblici periti non approvate devono avere nei fallimenti un emo-

lumento della loro perizia. Ivi.

Perizia. L'esecuzione della perizia è un atto riservato alla giurisdizione pubblica. Lib. 2. cap. 15. §. 8.

— La perizia scienza o arte presto si fa palese. Lib. 1. cap. 3. §. 5.

— Anche senza alcuna perizia scienza o arte non può la libera contrattazione ad alcuno impedirsi. §: 501

Permutazione. V. Commutazione

Piacere. Il piacere dell' tomo è quello stato, in cui egli si trova quando abbia ciò, che mancavagli ed abbia risparmiata o terminata l'azione pel conseguimento della stessa mancanza. Lib. 1. cap. 1. §. 9.

Piazza. I commercianti chiamano piazza il cor-

po di negozianti, che si trovano stabilmente riuniti in un luogo. Lib. 1. cap. 19. §. 43. Piede cubico. V. Tonnellata.

Pilotaggio. E' ai rischi del mare per diritto e per patto eterogenea la rifazione delle spese di pilotaggio rimorchio e dazi, che occorressero e s'imponessero anche accidentalmente sul bastimento e sulle mercanzie. Nell'assicurazione nullo ne sarebbe anche il patto.

Lib. 2. cap. 13. 6. 10. 2007 il 10. 10. 10.

Piloto. Il piloto è colui , che incaricato è la diriggere il viaggio deli bastimento ed a stare continuamente nel timone. Libu 2. cap. 1. S. 23.

postiglione di un legno da viaggio per terra.

- Il piloto dev esser sottoposto al capitano del bastimento nella direzione del bastimento estesso. Ivi. la mana qui barrini nil con-

- Il piloto ordinario, o piloto d'altura, è quello che serve ai viaggi di alto mare, §.25.
- Il piloto, che serve ai viaggi dei porti vicini e delle coste, ce delle canche costere.

Ivi.

 Il piloto ordinario o straordinario è il marinaro sottoposto al capitano e comanda e dirigge il corso della ordinaria o straordinaria navigazione. Cap. 4. 5. 64. - Il piloto straordinario da il suo voto negli affari concernenti la sola navigazione. Ivi. - Il piloto ordinario da il suo voto in tut-

te: le deliberazioni che si prendono durante il orvinggio. Ivi. all si e.

- Il piloto ordinario deve avere la bussola le carté geografiche gli stromenti di geografia e d'idraulica, che necessitano per riconoscere le situazioni delle terre e la profondità delle acque e per avvedersi degli scogli e delle secche . 65.

-: Il piloto non 'entra nell' equipaggio, e dal capitano non si garantisce §§. 65. e 66. Pirata. V. Confisca, Corsaro, e Ladrocinio.

Polizza. La polizza yo lettera di porto, è quella ; che costituisce il contratto tra lo spedizioniere ed il condottiere. Lib. 1. cap. 15. §.9. - La lettera di porto deve contenere la da-

ta. \$ 10. | enoise it rie.

- Nella lettera di porto si dev'esprimere la natura il peso e la qualità degli oggetti da trasportarsi. §. 11.

Nella lettera di porto si deve pattuire lo spazio di tempo: in cui il trasporto debba

essere effettuato. Ivi.

- Se nelle lettere di porto il prezzo non sia espresso ; è sempre presunto. §. 13.

Nella lettera di porto si dev' esprimere il nome il cognome ed il domicilio del condottiere, di chi spedisce, e di chi riceve le merci. Ivi.

- La lettera di porto deve contenere la merca ed il numero del collo o cassa, con cui

si sono spedite le merci. §. 15.

— Non basta, che la polizza sia registrata nei libri di chi spedisce, o commerciante o commissionario; ma dev'esser copiata per esteso con un registro numerizzato e firmato senza intervalli od interruzioni. §. 16.

— La formazione delle polizze di carico marittimo è simile a quella del carico di condotta per terra. Lib. 2. cap. 9. §. 1.

- Il diritto commerciale comanda, che qualunque polizza di marittimo carico sia fatta in quattro originali almeno: ed un originale ritener si deve dal caricatore, uno da chi le mercanzie ha da ricevere, uno dal capitano, ed uno dall' armatore del bastimento. §. 2.
- La polizza di carico marittimo dev' esser firmata dal capitano e dal caricatore dentro ventiquattr'ore dopo fatto il carico. Ivi.
- Tanto l'armatore od esercitore quanto chi ha da ricevere il carico devono aver la polizza di carico; ma obbligati non sono a firmarla. Ivi.
- Le polizze di carico formalmente fatte costituiscono una piena prova. §§. 3. e 4.
- Con una sola polizza di carico marittimo

si possono trasportare i carichi di diversi contratti Cap. 12. §. 13.

— Una polizza di carico marittimo si deve lasciare dal caricatore nel luogo del carico presso il console locale della nazione, od in deficienza di lui, presso il magistrato locale, ed in mancanza pure di questo, presso un distinto negoziante nazionale o naturalizzato. §. 44.

- V. Tempo.

Pondo. V. Asse.

Pontefice. Il pontefice è il padre comune particolarmente de' suoi sudditi, e generalmente di tutti i popoli. Lib. 1. cap. 16. §. 15.

Popolazione. Senza la liberta commerciale la popolazione non si aumenta. Lib. 1. cap. 3. §.39.

Popoli. V. Miseria.

Portata. V. Bastimento.

Portatore. V. Giratario. Posizioni, V. Articoli,

Possesso. La proprietà consiste nell'esclusivo e permanente possesso. Lib. 3. cap. 1. §. 9.

Possessori. I possessori delle terre producitrici di oggetti, de' quali può farsi abituale professione di permutare, sono compresi sotto il uome di fabbricatori. Lib. 1. cap. 2. §. 7.

Posta. Gli effetti dello ritardo di posta sono a carico del mittente. Lib. 1. cap. 30. §§. 19. e 20.

Potenza. V. Ricchi.

Poveri. I poveri, che abbiano il merito letterario, deggiono essere agli altri preferiti. Lib. 4. cap. 6. §. 93.

- V. Prova.

Pratica. La pratica di una famiglia o di una classe di persone può essere osservata da una diversa famiglia o di una diversa classe di persone. Lib. 1. cap. 2. §. 8.

Precauzioni. Le precauzioni particolari non si possono spingere in tutte le singole cose. Lib.

1. cap. 3. §. 23. Precettore. V. Professore.

Preda. E' uguagliato alla perdita propriamente

- detta il caso di preda. Lib. 2. cap. 14. §.2.

   Quando accadesse preda, e di questa se ne pagasse dal predatore il valore, l'assicuratore sarebbe solamente obbligato a supplire la somma, che al giusto valore mancasse colla riserva di averne poi dal predatore il rimborso, §. 40.
- Se impossibile fosse di notificare all'assicuratore la preda degli oggetti assicurati, e se la notificazione ancora fosse impossibile della trattativa di riscatto; può il caricatore riscattare gli' oggetti stessi senza il permesso attendere all'assicuratore, 5, 41.
- La compra della preda non è ad alcuno lecita, se fatta sia dai ladri corsari. §. 44.
  V. Abbandono, Intimazione, e Riscatto.

20 \*

Predatore, Il predatore sempre suppone, che l'arresto sia valido e giusto. Lib. 2. cap. 14. §. 25.

Pregiudizio. La società non risente pregiudizio, se i produttori soprabbondino per i consumatori. Lib. 1. cap. 3. §. 7.

- V. Danno.

Preferenza. Il salario de' marinari e le spese occorse nel viaggio si devono sempre prelevare dal bastimento e dagli oggetti caricati con preferenza sul diritto di chiunque: e dopo il salario de' marinari, e le spese occorse nel viaggio, i sovventori con contratto di cambio marittimo devono ad ogni altro esser preferiti. Lilb. 2. cap. 14. §. 34.

— La preferenza d'ingresso e di uscita de' bastimenti non ha luogo, quando il pericolo ci fosse di una irreparabile perdita. Cap. 15.

S. 18.

Le spese giudiziali, le spese funcbri, le prestazioni alimentarie, i salari delle persone di servizio, le spese dell'ultima malattia si preferiscono agli altri titoli quantunque occorse dentro i dieci giorni che precedono il fallimento. Lib. 3. cap. 4. §. 17.

- I creditori posteriori hanno il diritto di essere preferiti agli anteriori nell'acquisto dei

capitali. Cap. 17. §. 5.

- V. Ingresso.

Prelazione. Col diritto di prelazione un socio non può annullare il contratto, quando già sia stipolato. Lib. 1. cap. 6. §. 91.

- Se un socio non chieda di esser preferito, col fatto tacitamente al suo diritto rinunzia

di prelazione. Ivi.

— Fra soci il diritto di prelazione la luogo anche dopo sciolta la società sulle merci o capitali, che furono in società collocati od acquistati. §. 92.

 Fra più soci concorrenti, il diritto di prelazione sara calcolato secondo i respettivi re-

quisiti. §. 93.

- V. Anteriorità, Creditori, Poveri, e Preferenza.

Prelevazione V. Preferenza, e Ritenzione.

Preminenza. V. Anteriorità, e Commissionario.

Premio. Nell'assicurazione per l'andata e per lo ritorno dovuti sono due terzi del premio stabilito per l'andata e per lo ritorno, quando lo ritorno sia privo di carico o con un carico non completo, Lib. 2. cap. 13. §. 12.

— L'assicuratore non deve ricevere il premio e neppure alcun indennizzo nell'assicurazione per sole presunzioni annullata: e se lo avesse ricevuto, lo deve restituire. Ivi.

- V. Assicurazione, e Guerra

Prenditore. V. Remittente

Preposto. Il preposto è lo stesso del fattore,

dell' istitore, e dell' amministratore. Lib. 1. cap. 14. §. 22

- Il preposto o fattore è diverso dal commis-

sionario propriamente detto. Ivi.

Prescrizione. Il titolo che si acquista col decorso del tempo dalla legge prefisso a legittimare un possesso, dicesi prescrizione. Lib. 1. cap. 10. §. 24.

- Il tempo della prescrizione non dev'esse-

re interotto. Ivi.

— La prescrizione è il non interrotto spazio di tempo dalla legge stabilito, che fa acquistare o perdere un diritto. Cap. 34. §. 14.

- L'usucapione o prescrizione è quel diritto, con cui uno allontana da un dominio i diritti e le pretenzioni di un altro. Lib. 2. cap. 47. §. 4.

 La prescrizione propriamente detta non cade sul possesso reale, ma sopra il diritto o

possesso virtuale. Ivi.

La prescrizione nascere in altri non fa il

diritto, che estingue. Ivi.

— La prescrizione a bene pubblico è introdotta per ottenere una volta la sicurezza in ugni possesso e diritto, che nella società civile si acquista, §. 3.

- La prescrizione non ammette alcuna prova

in contrario. Lib. 1. cap. 34. §. 18.

- Le prescrizione non ha luogo, quando non

venga opposta per eccezione da uno all'azione di un altro. Cap. 17. S. 1. .

- Se in un giudizio contumaciale non s'impugna coll'eccezione della prescrizione l'azione contraria, non si può in grado di appellazione più impugnare. Ivi.

- Alcuno non può giammai la prescrizione ottenere, che il dominio o diritto ritenga con altrui rappresentanza o per altrui commissio-

ne. S. 2.

- Qualunque azione rimane prescritta contro il commissionario o il conduttore nel il termine di sei mesi dentro lo Stato, e di un anno fuori di Stato dal giorno in cui si sia effettuato, o si doveva effettuare il trasporto delle mercanzie. Cap. 16. §. 13.

- I diritti azioni o pretenzioni non rimangono prescritte anche nelle condotte per terra o per acqua entro il termine di sei mesi ed un'anno, quando sono fondate sopra il dolo

ed inganno. §. 15.

- La prescrizione che si può opporre contro ai venditori al minuto è quella di un anno. Cap. 34. S. 19.

- La prescrizione delle lettere di cambio prende la data dalla scadenza; ma la prescrizione del cambio marittimo prende la data dalla sua formazione. Ivi.

- La prescrizione nei contratti marittimi si

restringe alla quiescienza di un anno. Lib. 2.

сар. 17. §§. 5. е 6.

- L'anno, in cui si restringe la prescrizione dei contratti marittimi, non incomincia mai fino che avvenuto non sia l'arrivo del bastimento per la consegna delle mercanzie. δδ. 6. 7. e 8.

- La prescrizione del noleggio dentro un anno non ha luogo quando il caricatore fosse creditore del capitano. Cap. 10. §. 76.

- Pel pagamento del nolo e per le azioni dei salari e stipendii dell' equipaggio un anno dopo il termine del viaggio non ha luogo la prescrizione. Cap. 17. §. 6.

- L' interrompimento della prescrizione anche nel diritto marittimo si regola dalle leg-

gi del diritto comune. §. 8.

- Si prescrive la cauzione dell'assicurato verso l'assicuratore se dentro quattro anni non si faccia un qualche atto giuridico che la prescrizione interrompa. Cap. 14. §. 32.

- In un quinquennio è prescritto il pagamento dovuto in forza di cambiale. Lib. 1. cap. 34. §§. 17. 21. e 23.

- Ogni azione risultante tanto dalle lettere di cambio marittimo è prescritta in un quin-

quennio. Lib. 2. cap. 11. §. 50.

- La prescrizione delle azioni derivanti dalle cambiali, dopo un decreto annullato incomincia a decorrere dal giorno, in cui si sia dichiarata la nullità del decreto stesso. Lib. 1.

сар. 34. §. 31.

- Le azioni dei soci rimangono prescritte dentro un quinquennio. Ivi. cap. 10. §. 24., e

cap. 25. §. 26.

Le azioni derivanti da una polizza di assicurazione o da un contratto di cambio marittimo si prescrivono dopo cinque anni. Lib-2. cap. 17. §. 5.

- La data del contratto è il tempo quinquennale, in cui comincia a correre la pre-

scrizione. Ivi.

- La prescrizione delle azioni derivanti da una cambiale principia a decorrere dal momento della scadenza, quando non vi sia il protesto ne alcuna giudiziale istanza, altrimenti dall' ultimo dei suddetti atti. Lib. 1. cap. 34, 6, 34.
- La prescrizione, che si allega per le cambiali, non può allegarsi pei contratti di cambio. §§. 28. e 29.
- Dopo dieci anni, anche quelle azioni rimangono in commercio prescritte, che dalle leggi commerciali non si sieno particolarmente contemplate, e che per diritto comune richiedano gli anni trenta. Lib. 1. cap. 4. §. 17.
- Dopo un decennio le azioni in commercio rimangono tutte prescritte. Cap. 34. §§. 20. 25. e 26.
- -. La prescrizione neppure dalle azioni deri-

vanti di una cambiale si ammette prima di un decennio, se il fondamento dell'azione non deriva dirittamente dalle cambiale; ma da una cambiale corroborata da qualche decreto. §. 31.

- Il capitano non può il dominio o diritto acquistare sul bastimento o del bastimento colla eccezione della prescrizione. Lib. 2. cap.

17. 6. 2.

- La celerità della prescrizione nei contratti marittimi non può aver luogo, quando in contrario esista una cedola od obbligazione scritta, un'approvazione di conto, ed una interpellazione giudiziaria. Lib. 2. cap. 17. §. 6. - In affari civili l'azione personale si pre-

scrive in cinque anni, e l'azione reale si prescrive in trent' anni. Lib. 1. cap. 34. 66. 23. 24. e 27.

- La prescrizione non si può allegare delle azioni giudiziare, che dopo trent' anni. Lib. 2. cap. 10. §. 17.

- In commercio non rimangono prescritte le azioni, in cui anche per diritto comune si richieda lo spazio di cento anni. Lib. 1. cap.

4. 6. 17.

- La prescrizione dei diritti fondati sopra dolo ed inganno tanto in diritto civile quanto in diritto commerciale non si verifica se non dopo un giro immemorabile di tempo. Cap. 16. §. 15.

— La prescrizione di un doloso dominio è stabilita solamente da immemorabile tempo. Cap. 34. §§. 22. e 34.

— Con istraordinaria celebrità di prescrizione si allontana lo stato d'incertezza nelle contrattazioni mercantili. Lib. 2. cap. 17. §. 3.

— La prescrizione non ha luogo, ad onta della continuazione del tempo, se il possesso fosse di mala fede. Cap. 17. §. 8.

Overde si verifice le infedeltà e

 Quando si verifica la infedeltà o la frode, non può aver luogo la prescrizione contro il commissionario o condottiere. Lib. 1. cap. 16. §. 13.

 Quando la mala fede non si dimostri, allora colla prescrizione la giustizia esiste del

titolo. Lib. 2. cap. 17. §. 8.

 Per provare la mala fede del titolo contro la prescrizione si può ricorrere al giuramento decisivo. Ivi.

- V. Libri, e Tempo. Presentante, V. Giratario.

Presenza. La sola presenza non prova il consenso; ma alla prova della presenza dev'esser aggiunta la prova dell'attenzione. Lib. 2, cap. 12. 6, 22.

Presidente. Il presidente di un tribunale è il primo fra gli eguali. Lib. 1. cap. 10. §. 21.

Prestito. Il prestito è la temporanea somministrazione di qualunque capitale colla condizione di riaverne lo equivalente. Lib. 1. cap. 21. §. 49.

 Nel prestito si comprende il mutuo la usura ed il cambio. Ivi.

Prestito a tutto rischio. V. Cambio marittimo. Presunzione. La presunzione ha forza in mancanza di prova. Lib. 1. cap. 14. §. 24.

— Quando la presunzione si possa escludere dalla prova, allora dai dottori è chiamata presunzione juris; ma quando la legge ammetta una presunzione senza riserva di poter provare in contrario, allora la presunzione dai medesimi dottori è distinta colla espressione juris et de jure. Lib. 2. cap. 13. §. 36.

— La presunzione juris et de jure vienc annoverata fra i mezzi di piena prova, ed alcun'altra specie di prova non ha luogo contro essa. §. 36., e cap. 14. §. 18.

- Neppure innanzi ai tribunali civili arbitraria esser deve la base della presunzione. §. 32.

 Una vaga circolazione di buone o cattive nuove, provenienti anche da qualsivoglia persona, una legale presunzione non costituisce. Ivi.

 Bisogno non ha di addurre in suo favore alcuna prova chi abbia in suo favore la presunzione. §. 36.

— Chi ha la presunzione in contrario può con prova di fatto la presunzione distruggere. Ivi.\* - La presunzione sostiene sempre la validità dei contratti. §. 30.

- Non può presumersi, che uno, solito a prestare l'opera sua con profitto, ceda di buona voglia senza titolo correspettivo una porzione di ciò, che per diritto gli compete. Lib. 1. cap. 2. §. 26.

- Chi accorda il più, s' intende, che accor-

di anche il meno. Cap. 2. 6. 35.

- Dalle cattive passate operazioni di alcuno non si possono sempre presumere in esso anche per l'avvenire cattive. Cap. 3. §. 48. - Sulla presunzione semplice non può essere

alcuno condannato. Ivi.

 La semplice presunzione può servire di piena prova in concorso di altri amminicoli sopra i fatti accaduti; ma non già sopra i fatti, che dovranno accadere, Ivi.

- Non può presumersi che uno lasci ad un altro la libera disposizione de' propri interes-

si. Cap. 6. §. 46.

- Chi si pone in esercizio commerciale non può supporsi che si occupi in esso gratuita-

mente. §6. 50. e 51.

- Se un mandatario o procuratore non faccia professione di locar per altri la di lui opera, per sua natura si suppone gratuita. Ivi.

- Non si deve supporre, che un socio il contratto ignori di una merce che conosce. §. 91.

— Il ritardo delle giustificazioni fa presnmere il torto in chi le adduce. Cap. 10. §. 17.

 Non si può presumere che un commerciante abbia volontà di cambiare con altri le merci, in cui ha l'abituale esercizio di coutrat-

tare. Cap. 14. S. 5.

 Non può presumersi che un commerciante prenda per mezzo dell'istitore un imprestito di danaro senza dargliene un'autorità espressa. §. 6.

- I fatti non si presumono. §. 11.

 Quando un negoziante mette in viaggio lé merci, dimostra col fatto che nel luogo del carico non ve ne sia un assoluto bisogno. Lib.

2. cap. 10. §. 64.

— E' presunzione, che prova non soffre in contrario quella, che avvenute sia la perdita di un bastimento, quando non sia stato possibile di averne alcuna notizia in un intiero anno per i viaggi ordinari ed in due anni pei viaggi di lungo corso. Cap. 14. 6, 18.

— La notizia della salvezza di un bastimento, posteriore ad un anno pei viaggi ordinari, ed a due per quelli di lungo corso, sarebbe un equivalente della ricupera. Ivi.

- La notizia della perdita o salvezza del ba-

stimento si presume giunta dentro lo spazio di un'ora per ogni distanza di tre quarti di miriametro. Cap. 13. §§. 28. 29. e 32.

 La presunzione combinata dal tempo e dalla distanza non esiste, che sul calcolo dell'

ultima ora. §. 34.

— Non si ammette la prova contro la presunzione per la notizia della perdita o salvezza del bastimento giunta dentro lo spazio di una ora per ogni distanza di tre quarti di miriametro. § 36.

 Non si suppone mai, che uno l'ancora levar non voglia per sola perfidia o dispetto.

Lib. 2. cap. 15. §. 19.

Pretenzioni. Se le pretenzioni non si sperimentino in valido modo di ragione, si presumono essere senza stabile fondamento. Lib. 1. cap. 16. §. 14.

- V. Descrizione, Distanza, Dolo, Dominio, Eguaglianza, Fatto, Ignoranza, Notizia,

Nullità, Prove, e Rendiconto.

Prevedimento. Anche tutti que' casi, che non si possino prevenire, si possono prevedere. Lib. 2. cap. 15. §. 2.

Prevenzione. V. Prevedimento.

Prezzo. Il prezzo è la quantità determinata del danaro. Lib. 1. cap. 18. §. 39.

- Il prezzo è differente dal valore. Ivi.

 Prezzo o pregio si prende anche per sinonimo di valore. Ivi. Il prezzo delle mercanzie anche nella Borsa di commercio si stabilisce dai commercianti secondo il loro rispettivo esercizio. Cap. 12. 6. 5.

— Il valore dei pubblici effetti non può essere stabilito, che dove risieda il capo della nazione od il di lui tesoriere, per poter conciliare il prezzo tra lui, che vende, ed i popoli, che da lui vogliono i pubblici effetti comprare. Ivi.

— Dove non sia la Borsa di commercio, il prezzo delle derrate si può stabilire dai particolari, che pubblicamente vendono e comprano in qualunque paese. Ivi.

— Il prezzo, se non sia convenuto, è quello, che stabilisce la consuetudine. Cap. 15. §. 13.

- V. Aumento, Fiera, Mercuriale, e Valore. Primaggio. V. Cappa.

Principale. V. Committente, Delitto, ed Istitore. Principe. V. Capo della nazione.

Privativa. Chi si affatica per avere privativamente l'esercizio di un'arte o di una industria commerciale commette un delitto contro l'equità naturale, che non solamente non dev'essere dalle leggi protetto; ma dovrebbe anzi essere severamente punito. Lib. 1. cap. 3. §. 54.

- V. Pratica.

Privilegio. Il privilegio è il diritto di preserenza. Lib. 2. cap. 1. §. 20.  Il privilegio si acquista sempre per qualche causa. Ivi.

- Non è sempre il tempo quello, che con-

ceda il privilegio. Ivi.

 I privilegi, che il commercio accorda, non possono esimere i minori o le donne commercianti dalle disposizioni del diritto comune.

Cap. 2. S. 36.

— I sindaci definitivi devono presentare al commissario del fallimento lo stato dei creditori, che si pretendono privilegiati; affinchè interponga egli l'autorità sua per la legittimità del pagamento su i primi danari, che venghino in cassa: e se nascesse questione sul privilegio, la deve decidere il tribunale di commercio con condanna nelle spese a carico solamente di chi nel giudizio soccomba, e non mai della massa. Lib. 3. cap. 144, §. 2.

- Cresce il privilegio dei creditori a proporzione, che cresca la somma del loro credito.

Cap. 17. 6. 9.

- V. Compagnie, Dote, Ipoteca, e Prefe-

Procacci. V. Condottiere

Procedura. V. Gelerità, e Processura,

Processo. Il processo, che costituisce il consolato, si compie sommariamente. Lib. 2. cap. 6. §. 9. Processura. La processura delle cause commerciali esser deve sempre brevissima: ed anche nelle cause ordinarie si procede colle regole di quelle sommarie. Lib. 4. cap. 2. §, 9.

— Per le cause commerciali nei giudizi per affissione ometter si possono le formalità dalla procedura civile richieste, se il tribunale dalle circostanze l'utilità ne conosca. Ivi.

— Si può per le cause commerciali citare in bordo pure del bastimento; ma conviene in questo caso, che la citazione venga eseguita propriamente nel bastimento ed alla persona, che propriamente al medesimo bastimento appartenga. Ivi.

Sebbene il tribunale di commercio sia collegiale; tuttavia il termine a comparire si

restringe a tre giorni. Ivi.

— Tutto ciò, che la legge non abbia contemplato particolarmente per le cause di commercio, si deve regolare colle leggi generali delle cause sommarie, alla classe delle quali anche quelle di commercio appartengono, tanto per ottenere l'inibizione e sospendere l'esecuzione provvisoria, quanto per tutte le altre regole di processura. §, 23.

- V. Celerità, e Ruolo.

Procura. La clausola. S. P. pnò essere omessa tanto nelle cambiali, che nei biglietti all'ordine. Lib. 1. cap. 33. §. 29.

- V. Autorizzazione, e Commissione.

Procuratore. Il procuratore sta in luogo del mandante e ne rappresenta l'identifico/individuo. Lib. 1. cap. 13. §. 18.

- I procuratori possono agire per se mede-

simi. Ivi.

— La denominazione di procuratori propriamente appartiene a que' mandatari, che agiscono per gli affari contenziosi. Cap. 14. §. 1.

— Si deve distinguere il mandatario o procuratore o commissionario che contragga il mandato o procura o commissione per gratuito piacere da quello, che tal contratto accetti per aver la mercede delle sue operazioni. §. 7.

 Il procuratore, che professa l'esercizio di agire per altri, dev'essere rimunerato e pa-

gato. Ivi.

 Il procuratore anche commerciante, che non esercita per professione l'opera sua per altri, si presume che operi gratuitamente. Ivi.

V. Comparsa, Emolumento, Istitore, e

Mandatario.

Procuratore Volontario. V. Gestor-Negotiorum.
Procrastinamento. Se lo scaricamento sia avvenuto, non ostante la facoltà di ritardarlo per quindici giorni, non si può avere il diritto di procrastinare il pagamento del nolo e della stallia o soprastallia. Lib. 2. cap. 8. §. 21.

— Il caricatore nella sospensione di un viaggio può scaricare a sue spese colla obbliga21.\*

320

zione di riportare il carico pel momento del-

la partenza. §. 27.

Il noleggiatore obbligato è ai danni e spese di un ritardo prodotto da lui.Cap.10.§.27.
 Il ritardo prodotto dal capitano sottopone

il capitano stesso alla rifazione dei danni e spese. §§. 29. e 42.

Produttori. I produttori sono anche cousumato-

ri. Lib. 1. cap. 2. §. 3.

— Tutti i produttori e tutti i consumatori non hanno un bisogno così pereune da poter esercitare abitualmente l'industria. Ivi.

— Il pubblico da se stesso punisce la ignoranza dei produttori col lasciare senza consumo le loro produzioni. Cap. 3. §. 28.

Produzione. La produzione dell' originale si fa quando l' atto sia semplice, o sia fatto in brevetto per uso di chi lo abbia ordinato, o dalla copia pubblica quando sia fatta fuori del luogo, dove il commerciante abbia il domicilio. Lib. 1. cap. 2. §. 26.

- Pochi concorrono a consumare le produ-

zioni cattive. Cap. 3. §. 5.

I produttori rendono migliori le produzioni per avere un unaggior numero di consumatori, quando il numero dei produttori nou
sia in un luogo proporzionato al consumo, §, 13.

 Quando il numero dei produttori non sia
in un lnogo proporzionato al consumo, i produttori conservano il giusto valore delle lo-

ro produzioni e nel consumo si vede una perdita proporzionata di danaro o di altre produzioni. Ivi.

- Le produzioni, che non possono da tutti darsi ai consumatori di un luogo, si danno ai consumatori di un altro, Ivi.

- Tutte le produzioni naturali ed industriali hanno il valore, o valuta. Cap. 18. §. 39.

- V. Consumatori, e Veduta

Professione. Dalla contemporanea professione di diverse arti l'uomo può ottenere quella soprabbondanza, che dalla professione di una sola non poteva ricavare per supplire al bisogno della sua migliore esistenza. Lib. 1. cap. 2. §. 4.

— Chi sia solito a prestare l'opera sua con profitto, e ceda pure di buona voglia senza titolo correspettivo una porzione di ciò che per diritto gli competa, soffire un'avvilimento nella propria professione. 6, 26.

Professori. Qualunque professore può del suo sapere fare abuso e recare alla società detri-

mento. Lib. 1. cap. 3. §. 22.

 Anche chi professa pubblicamente una qualche scienza deve avere la patente ed esser sottoposto alle leggi di disciplina. Ivi.

Profitto. V. Danno

Prolungamento. V. Tempo.

Promessa. Quando uno si obbliga di stipolare un contratto, è certo, che anche si obbliga alla rifazione di tutti que danni, che derivino o possono derivare per la non eseguita stipolazione. Lib. 1. cap. 6. §. 57.

- V. Fatto, e Stipolazione.

Promozione. Anche una delinquenza estranea all'officio è giusta causa di non promuovere alcuno ad un posto di maggiore importanza. Lib. 2. cap. 6, 6, 26.

- V. Delitto, ed Impiegato.

Proporzione. Senza il giusto valore e proporzione delle produzioni, col consumo non possono i popoli essere in floridezza. Lib. 1. cap. 3. §. 43.

Proprietà. Le proprieta dei minori o donne commercianti possono essare obbligate per il loro commercio. Lib. 4. cap. 2. §. 36.

 Neppur per i fatti di commercio si può venire alla alienazione delle proprietà spettanti ai minori o donne commercianti senza le solennità ordinarie. Ivi.

La prova della proprietà del carico non si deve addurre dall' assicuratore. Lib. 2. cap.

14. §. 32.

— L'assicuratore ha diritto tanto sugli oggetti assicurati quanto su colui che assicurare li faccia, e sebbene la proprieta degli oggetti assicurati ad un altro appartenga. Ivi.

Proprietario. Il proprietario del bastimento è tanto quegli che ne abbia esclusivamente il dominio, quanto quegli, che ne prenda il frutto: ed è il rappresentante con illimitato potere di chi ne ha il dominio e che crede di esercitarlo. Lib. 2. cap. 3. §. 1.

 Il diritto commerciale non riconosce altro proprietario nei bastimenti, se non chi eserciti legalmente gli atti di preprietà e di dominio. Ivi.

— Il proprietario del bastimento si chiama pure partecipe del bastimento, se la proprietà sia divisa in carati o porzioni. Ivi.

 Il proprietario del bastimento è garante di tutti i fatti, che si eseguiscano dal suo capitano relativamente allo stesso bastimento.
 Ivi.

— Quando sieno più i proprietari di un bastimento, quello che ha una parte maggiore di dominio, può a proprio modo deliberare sul comune interesse, non ostante la opposizione del comproprietario. §. 18.

I proprietari de fondi non sono commercianti : e per la vendita delle loro derrate non sono sottoposti ai tribunali di commercio. Lib. 4. cap. 1. §. 43.

- V. Esercitore.

Proroga. La proroga di un termine non deveessere in giudizio capricciosa. Lib. 1. cap. 10.

- V. Dilazione.

Protesta. Il reclamo o protesta nei danni dell' abbordaggio si deve fare e notificare dentro le ventiquattr'ore, e dev'esser seguito dalla domanda in giudizio dentro un mese dopo la

notifica. Lib. 2. cap. 18. §. 1.

— Le ore ventiquattro, in cui si deve fare la protesta o reclamo pei danni dell' abbordaggio, incominciano a decorrere dopo l'approdamento, e rimangono interrotte dai giorni festivi o feriati con vacanza pei cursori od altri esecutori approvati di un' autentica intimazione. Ivi.

— Per fare la protesta o reclamo pei danni dell'abbordaggio , il capitano non è obbligato d'interrompere il viaggio ed approdare in luogo diverso da quello di sua destinazione.

Ivi.

Protesto. Il protesto è un' atto pubblico che dimostra con autenticità il rifiuto di una regolare accettazione o di un giusto pagamento per la somma di danaro e per la scadenza fissata dal traente in una lettera di cambio. Lib. 1. cap. 31. §. 11.

Il protesto per mancanza di accettazione è un atto di pubblico notajo, che dimostra lo rifiuto di accettazione in una cambiale.

. 75 Cap.: 23: 6. 3.

Il protesto si deve fare da un pubblico notajo alla presenza di due testimonii. Cap. 31. S. 2.

Il protesto è valido sebbene sia fatto da un notajo di altra residenza. §. 3. — Il protesto si deve fare dal notajo alla presenza di due testimonii per mancanza tanto di eccezione, quanto di pagamento, §. 4.

— Il protesto dev esser fatto al domicilio indicato dal trattario, ed in caso di cambiamento, nell'ultimo domicilio conosciuto, senza obbligo di una ulteriore ricerca. Ivi.

- I notari devono trascrivere i protesti per esteso nei loro repertorii. §. 5.

— Il protesto deve contenere il tenore della cambiale delle girate dello rifiuto e dei richiesti motivi, che spontaneamente nello stesso rifiuto si sieno adotti § 6.

— Il protesto non può esser supplito da qualunque altro atto. §§. 7. e 8.

— Ha luogo il protesto pel soprappiù, anche quando si paga nella scadenza di una cambiale una somma in conto, Cap. 28. §.23.

 Quando abbia luogo nella circolazione delle cambiali il protesto, questo si deve fare anche da chi sia un niero rappresentante del traente. Cap. 30. 5. 14.

— Il protesto per le rifiuto di pagamento non può trascurarsi per la esistenza del protesto nello rifiuto di accettazione. Cap. 31. §. 9.

— Il protesto per difetto di pagamento nella scadenza si deve fare, non ostante la presistenza del protesto in mancanza di accettazione, le non ostante la imorte o fallimento del trattario. Cap. 30. S. 4.

Il protesto, si deve fare, non ostante che il trattario sia assente, non ostante ch'egli voglia accettare o pagare con condizioni che il proprietario non vuole, non ostante che il trattario adduca delle ragioni di non accettare o pagare una cambiale, e non ostante qualunque piccola dilazione ch'egli domandi. Cap. 31. 4. 43.

— Gli effetti del protesto sono la conservazione del diritto di regresso, contro le persone antecedentemente obbligate a favore del presentatore commissionario della stessa cam-

biale. §. 14.

- Il protesto non può farsi nel giorno della

scadenza. Cap. 31. §. 15.

— Il protesto per le cambiali da pagarsi a vista deve farsi entro il medesimo giorno. § 16.

— Se di notte si eseguiscano i protesti, non si viola alcuna legge. §. 17.

- Anche i biglietti all'ordine sono al prote-

sto sottoposti. Cap. 33. §. 98.

V. Accettazione, Caso-fortuito, Festa, e Notifica. Prova, La prova è il fondamento di qualunque

azione. Lib. 1. cap. 14. §§. 8. e 24.

Le prove certe escludono ogni presunzio-

ne contraria. Cap. 6. §. 77.

- Contro la prova scritta non può valere la prova non scritta. Cap. 8. §. 25. - Alcuno non può far la prova in favor di

se stesso. Cap. 18. 6. 19.

- La esibizione delle prove per sostenere o per escludere il rapporto del naufragio si ammette anche dopo il processo di verificazione. Lib. 2. cap. 4. §. 47.

- La legislazione commerciale, quando prescrive che un contratto si debba fare in iscritto, intende che non si possa provarne la esistenza colla prova testimoniale. Cap. 8. §. 15.

- Nei contratti marittimi la prova testimo-

niale poco conta. Ivi.

- Dal formar prova non sono esclusi i servi, come gli antichi schiavi, ma la loro viltà o povertà può esser causa di perventimento in atti riguardanti un individuo , da cui attualmente dipendono. Cap. 12. §. 43.

- Sebbene nella familiarità od amicizia di un testimonio ci sia il pericolo di una tentazione per negare la verità; pure non si suppone mai, che il sagrificio si voglia fare della verità per familiarità o per amicizia. Ivi.
- V. Attore, Documenti, Dolo, Fatto, Fede . e Presunzione.

Provisione. La provisione o aggio è il profitto, che si paga al banchiere. Lib. 1. cap. 2. 6. 13. Provvigione. V. Provisione, e Provista.

Provvista. Col nome di provigione o provista si chiama spesso anche l'agio. Lib. 1. cap. 22.

6. 1.

- Provigione o provista è in commercio il capitale, che senz' alcuna eccezione rimane in deposito e senza frutto presso uno a disposizione di un altro. Ivi.

- Vi è provista di fondi, anche quando si tragga una cambiale colla preesistenza di un capitale illiquido presso il trattario, se il capitale illiquido sia con certezza sempre maggiore alla somma espressa nella cambiale. § 3.

- Non vi è provvista di fondi, se il trattario sia creditore del traente per una somma

corrispondente alla cambiale. Ivi.

- Non vi è provvista di fondi colla preesistenza di capitali non nummerari presso il trattario a conto del traente. Ivi.

- La provvista de fondi si può fare dal traen-

te anche dopo l'accettazione. Ivi.

- Il traente deve provare la provvista de' fondi anche dopo l'accettazione, se la stessa provvista venga dal trattario negata. §. 8. - V. Accettazione.

Prudenza. E' varia la prudenza e l'industria degli uomini. Lib. 1. cap. 14. §. 15.

Pruvieri. I pruvieri od inservienti alla prora sono quelli, che hanno l'obbligo di custodire e tener pronti tutti gli arnesi bisognevoli per dar fondo, per ormeggiare, e per iscarsellare le gomene. Lib. 2. cap. 5. §. 8.

Pubblicazione. V. Grido.

Pubblico. Al pubblico interessa che non sieno fatte convenzioni ne privatamente ne pubblicamente iu corruzione del cuore ed in pervertimento dell'intelletto. Lib. 1. cap. 5. §.35.

— Nello agire pel bene pubblico si agisce anche pel bene singolare dei cittadini. Cap. 14. §. 24.

Pupillo. V. Compensazione. Purgazione. V. Mora, e Tempo.

## Q

Quattrini. La moneta si chiama anche col nome in genere di quattrini da quella specie di piccola moneta di rame, che nel coniarsi si batte quattro per quattro. Lib. 1. cap. 18. §. 25.

Questioni. Le questioni dei soci possono dal tribunale essere rimesse agli arbitri. Lib. 1. cap.

10. §§. 3. e 6.

Le questioni dei soci possono essere dal tribunale rimesse di officio agli arbitri; ma la nomina degli arbitri non può farsi dal tribunale, se non dopo il dissenso dei soci. §. 11.

 Non si può supporre, che si sostenga una questione sopra un caso chiaro e non dubbio. §. 19.

Quietanza. V. Estinzione, e Ricevuta.

Quiete. La quiete dei cittadini non dev' essere a turbamento esposta con eterne pretenzioni di diritto. Lib. 1. cap. 16. §. 14.

Quintale. Il quintale è una misura, che corrisponde a cento libre di peso. Lib. 2. cap. 8. §. 7.

1

Ragione. La ragione è il mezzo ch'eccita la facoltà di determinarsi ad agire. Lib. 1. cap. 3. §. 2.

Ragione cantante. V. Ragione-Sociale.

Ragione sociale. La ragione sociale è nel commercio il modo, che i soci hanno convenuto per esser tutti compresi in quelle contrattazioni, che si debbono in società effettuare. Lib. 1. cap. 6. §. 3.

La ragion sociale dicesi ancora ragion cantante. Ivi.

- La ragion sociale dicesi ancora ditta sociale. §. 4.

I soli nomi dei soci possono far parte della ragione sociale. 6. 8.

Il nome della ragione sociale o comprende il nome individualmente di tutti i soci, o li comprende col nome generico di compagni, o sotto un nome anche non personale.

§. 12.

- V. Commerciante, e Nome.

Rapporto. Il rapporto del viaggio fatto dal capitano. dopo essersi verificato, fa fede in giudizio. Lib. 2. cap. 4. §§. 47. e 48.

Il rapporto del capitano, che si sia salvato solo, fa fede anche senza esser verificato, e quando il processo di verificazione non lo abbia escluso, §. 48.

- V. Verificazione.

Rappresentante. Il rappresentante non può aver maggior diritto del rappresentato. Lib. 1. cap. 10. §. 22.

Ratifica. La ratifica bisogna che sia espressa e non induttiva o presuntiva. Lib. 2. cap. 42. §. 23.

- Il silenzio preceduto da non impugnata

notizia supplisce alla notifica. Ivi.

Reclamo. Pei lamenti contro l'amministrazione degli agenti o dei sindaci del fallimento non si devono promovere gli atti giuridici, se prima non si dimostri di aver fatto inutilmente il ricorso al giudice commissario. Lib. 3. cap. 9, §. 4.

- V. Appello, Protesto, e Restituzione in intiero.

Registri. Alcun commerciante non è obbligato ad esibire i suoi registri per la verificazione di qualunque titolo; ma gli estratti fatti coll'assistenza del giudice. Lib. 3. cap. 10. 6. 8.

- V. Carte, e Libri.

Regiudicata. Senza una conferma con due sentenze la giustizia non riveste i caratteri della evidenza, che si ottiene nella regiudicata. Lib. 4. cap. 2. §. 18.

Regola. L'impeto, che determina gli uomini ad agire, non fa conoscere il vero bene senza una regola o legge, che impedisca di violare gli altrui diritti. Lib. 1. cap. 3. §. 40.

Regolamenti. V. Disciplina, e Diritto.

Relazioni. V. Industria. Religione. I principi di religione sono presso noi invariabili, com è invariabile la verità, sulla quale è fondata. Lib. 1. cap. 3. §. 45.

La religione unica, che in Italia si tolle-

ra, è lo ebraismo. Cap. 24. §. 9.

Remissione del debito. La remissione del debito è quel mezzo di estinguerlo, che si fa collo ritorno o colla restituzione del titolo, che costituisce il credito. Lib. 1. cap. 34. 65, 7. e 8.

La remissione del debito fatta con atti differenti dal titolo, senza che sia effettuato lo ritorno o la restituzione del titolo stesso, non ha luogo contro i terzi. §. 9.

- La remissione del debito dev' essere spon-

-, tanea. S. 10.

Remittente. Il remittente di una cambiale è la persoria, che versa il danaro al traente per farlo pagare dallo accettante. Lib. 1. cap. 19. 9. 9. Rendiconto. Qualunque rendiconto si può impugnare anche dopo approvato, quando si provi che sia basato sopra un qualche dolo od inganno, ovvero per l'errore di qualche conteggio. Lib. 1. cap. 6. §. 66.

 Contro un rendiconto fra i soci non si può reclamare per qualunque motivo dopo tre

mesi. 5. 67.

- Terminata la società, si deve venire al ren-

dimento dei conti. §. 71.

— Alcun socio non ha diritto di costringere gli altri al rendimento de conti, quando egli stesso non abbia prima renduto conto o contemporaneamente nol renda, o non dichiari d'esser subito a ciò pronto, se abbia avuto parte nell'amministrazione sociale. Ivi.

— L'amministratore anche prima del rendiconto deve consegnare tutti i capitali , tutti i lucri , tutti i libri , tutti i registri , e tutle carte relative agl' interessi sociali. Ivi.

- Il commissionario gratuito non è obbligato

a render conto. Cap. 14. §. 8.

- Se il socio ritardi a render conto, si presume che nella società vi sia il guadagno.

§. 74.

— Gli agenti del fallimento devono dentro, e non dopo, le ore ventiquattro render conto ai sindaci provvisori di tutta la loro gestione, come anche dello stato del fallimento. Lih. 3. cap. 7. §. 4. — Il rendiconto degli agenti del fallimento non può sotto qualunque pretesto esser protratto, a riserva di una festa di precetto: e deve aver luogo coi caratteri tutti di autenticità pubblica, per cui necessaria è pure la presenza del giudice commissario. Ivi.

\_ V. Amministrazione, Bilancio, e Tempo.

Renuenza. V. Contumacia. Reo. V. Giurisdizione.

Requisiti. V. Prelazione.

Requisiti castrensi. I requisiti castrensi sono i tioli, che si dimostrano per percepire il frutto anche dal contratto di mutuo. Lib. 1. cap. 21. §§. 12. e 13.

- I requisiti castrensi sono tre: il primo consiste nella prova, che il mutuatario sia mancato con morosità alla restituzione che avea promessos; il secondo è la prova, che il danaro richiesto non serve per essere riposto e custodito, e che serve per essere con certezza e subito impiegato con lucro; il terzo è la prova della transitorietà della occasione per l'impiego lucroso del danaro. §§. 12. 13. e 14.
- Il commerciante per provare i requisiti castrensi ad oggetto di percepire il frutto anche nel mutuo basta, che provi la sola morosità con giudiziale interpellazione. §. 18.

- V. Frutto, e Mutuo.

Rescissione. V. Condizione, Ignoranza, Noleggiatore, Nullità, e Società.

Residenza. V. Domicilio.

Restituzione. I rischi dello ritorno di una preda restituita sono a carico dell'assicuratore. Lib. 2. cap. 14. §. 46.

La preda restituita innanzi all' abbandono è in proprieta del caricatore, e dopo l'abbandono, all'assicaratore appartiene. Ivi.

Tutto ciò, che al fallito apparteneva, non si può ritenere dai creditori, e si deve denunciare e restituire alla massa sotto pena di un pagamento doppio al valore degli oggetti non denunciati o non restituiti; e se in ciò ci fosse concorso anche il dolo, la pena deve portata essère al quadruplo. Lib. 3. cap. 4. §. 2.

Per la restituzione degli oggetti denunciati ed appartenenti al fallito si deve costituire in mora il detentore con prefigergli il termine di tre mesi alla restituzione, oltre quello della distanza, che secondo le leggi di civile processura è di un giorno per ogni ven-

ti miglia. Ivi.

I detentori, che non restituiscono gli oggetti appartenenti al fallito, devono pagare la pena della loro colpa o delitto ed inoltre i danni i frutti e gl'interessi mercantili. Ivi.
 V. Nullità, Premio, e Rischio.

Restituzione in intiero. La restituzione in intiero è una certa appellazione, che s'implora. quando non competa l'appellazione od il ricorso ordinario. Lib. 1. cap. 10. §. 12.

- La restituzione in intiero è di sua natura un beneficio straordinario. Lib. 4. cap. 2. 5. 18.

- Al diritto della restituzione in intiero non si può rinunciare. Lib. 1. cap. 10. §. 13.

- La violazione della legge è quella, che dà il diritto ad ottenere la restituzione in intiero. Ivi.

- Dopo il terzo grado di giurisdizione può aver luogo le restituzione in intiero; ma non ha luogo il reclamo per la revisione a titolo della difformità dell'ultima con ambedue le precedenti sentenze. Lib. 4: cap. 2. §. 22.

Restringimento. V. Riunione.

Revisione. V. Restituzione in intiero.

Riahilitazione. La riabilitazione del fallito è di ordinaria competenza; ma è di facoltà esclusiva del maggiore tribunale dello Stato, dove abbia domicilio il fallito medesimo. Lib. 3. cap. 23. S. 1.

- La domanda di riabilitazione del fallito non è mai sottoposta alle giuridiche forme di discussione. Ivi.

- La medesitua domanda dev' esser congiunta colla prova di avere il fallito intieramente pagato i debiti nei capitali interessi e spese. Ivi.

— Non è sufficiente la prova dell'accordo di saldo fatto dai creditori col prendere una porzione del credito pel pericolo di una totale o maggiore perdita nel rifiuto dell'accordo medesimo. Ivi.

— Sebbene non ci sia una verbale discussione per ammettere od escludere la domanda, che il fallito faccia per esser riabilitato; tuttavia le prove devono esser sottoposte all'esame di chi potrebbe il diritto avere d'im-

pugnarle. §. 2.

Nella produzione della domanda di riabilitazione si deve dal fallito depositare il danaro, che verrà per le spese calcolato dal cancelliere del tribunale di appello per l'esecuzione degli atti che necessariamente si permettono nell'ammettere od escludere la domanda stessa. Ivi.

— Il decano della S. Rota Romana, o sia il presidente del maggiore tribunale di appello, deve l'istanza per la riabilitazione mandare in copia firmata da lui al presidente del tribunale di commercio ed un'altra egualmente al presidente del tribunale di prima istanza nel circondario, dove accaduto sia il fallimento, affinchè i medesimi presidenti possino dare in due mesi tutte le indicazioni, delle quali verranno nello stesso tempo richiesti sulla verità dei fatti nella domanda esposti : ed a tale oggetto il presidente del tribunale

di commercio viene dalla legge, specialmente incaricato e prescelto in vantaggio del commercio ad aver cura di far rimanere affissa la detta copia per due mesi nelle sale di udienza di ciascun tribunale alla Borsa ed alla casa del Comune, come ancora egli viene incaricato di farne nella gazzetta inserire un estratto, e chiedere l'anticipazione od il rimborso sul deposito del danaro fatto dal petente. Ivi.

— Spirato il termine di duc mesi, e trasmesse separatamente le notizie le opposizioni o le osservazioni dei presidenti tanto del tribunale di pr.ma istanza, che di commercio, il presidente del maggiore tribunale di appello dello Stato, ne provocherà di ufficio una decisione del tribunale, senza potersi mai tornare ad esaminare sull'ammissione od esclusio-

ne della domanda. §. 3.

— Gli effetti della riabilitazione si ottengono, quando eseguita viene la decisione del maggiore ed ordinario tribunale di appello cell'esserne trasmessa l'autentica copia dal presidente di questo al presidente dei tribunali, ai quali fu già inviata la petizione: e questi medesimi tribunali faranno leggere in pubblica udienza la decisione stessa, e la faranno quindi trascrivere su i registri della loro cancelleria. §. 4.

- Non può il fallito presentarsi alla Borsa

innanzi, che la riabilitazione non sia stata decisa, e che la decisione non sia stata eseguita. §. 5.

— La domanda per la riabilitazione dei falliti con bancarotta fraudolenta non potrà mai es-

sere ammessa. Ivi.

— Non si deve mai ugualmente udir l'istanza di riabilitazione, che, anche i falliti per semplici disgrazie, fossero stati una volta rei di stellionato furto o di schrocchio: e neppure si può udire dai falliti, che nella società civile obbligati sieno a render conto del danaro pubblico, o comunale, e che renduto ed appurato non abbiano i loro conti come tutori o amministratori o depositari. Ivi.

— Se accada il secondo fallimento al fallito riabilitato, i creditori del primo fallimento

non hanno alcun privilegio sopra i creditori del secondo. §. 6. — V. Agenti di cambio.

Ricambio. Il ricambio è una rivalsa, con cui il presentatore di una cambiale viene rimborsato, mentre la ritorna per la stessa strada con cui l'ha ricevuta, dopo il rifiuto che ne ha fatto il trattario. Lib. 1. cap. 32. §. 1.

- Nello ricambio si possono includere i dan-

ni gl'interessi e le spese. Ivi.

 Nello ricambio se non s'includono i danni gl'interessi e le spese, non se ne perde il diritto. Ivi. - Il ricambio non è un nuovo contratto ; ma è una rinovazione del precedente contratto di cambio. 6. 3.

Le cambiali di ricambio non si possono

girare in diverse piazze. Ivi.

- Nello ricambio dal traente è dovuto lo indennizzo dei danni degl'interessi e di tutte

le legittime spese. §. 4.

- Il ricambio si regola a riguardo del traente col corso di cambio del luogo, dove la cambiale era da pagarsi sopra quello, da dove fu tratta : e riguardo ai giranti si regola col corso di cambio del luogo, in cui la cambiale sia stata ad essi rimessa e negoziata, e sopra il luogo, in cui si effettua il rimborso. §. 5.

- Nello ricambio si deve rimettere al nuovo, trattario il conto delle spese dei danni e degl'interessi in forma autentica con un certificato di un agente di cambio, od, in mancanza di questo, da due commercianti. §§. 6. e 7.

I ricambi non possono esser cumulati. §§. 8. 9. 10. 11. 12. e 13.

- Ha luogo lo ricambio anche nel biglietto

all' ordine. Cap. 33. §. 34.

Ricchi. Gli uomini cercano di comparir ricchi per esagerare nell'altrui opinione la propria potenza. Lib. 1. cap. 18. §. 37.

Ricevuta. La ricevuta propriamente detta è la confessione del pagamento effettivamente o virtualmente eseguito. Lib. 1. cap. 34. §. 6.

 La ricevuta aquiliana è la convenzione, che una precedente obbligazione discioglie.

Ivi.

 Contro la ricevuta propriamente detta non può allegarsi la eccezione della non-numerata pecunia. Ivi.

— Colla ricevuta rimane sanata qualunque mancanza nei trasporti. Lib. 1. cap. 16. §. 8.

- V. Consegna, ed Estinzione.

Ricorso, V. Reclamo.

Ricupera. Nelli ricupera di alcuni oggetti perduti nel viggio del mare si fa la ripartizione di esi, quando non sieno affetti al nolo ed al ombio marittimo, con proporzione secondo i privilegi ed i capitali di ciascun' interessato Lib. 2. cap. 41. §. 43.

- Nella icupera il sovventore del cambio marittime e l'assicuratore sono in grado eguale, ela ripartizione proporzionale ha luo-

go tra esi. §. 45.

Quano il carico non sia affetto al cambio, la deperizione di ciò, ch'è affetto al cambio ed il carico, che non è affetto al cambio properzionatamente si ripartisce. §.46.
 Le sese di danni, che al caricatore derivino pri la istta o tentata ricupera del ca-

rico, dall'assicuratore sempre al caricatore devono esser rimborsate, Cap. 14. §. 17.

- Durante lo spazio, in cui l'abbandono per titolo di arresto non si possa effettuare, incombe al caricatore di usare tutte le diligenze per la ricupera del bastimento e del carico. 65. 37. e 38.

- La ricupera non fatta col pretesto di non poterne ripetere le spese per mancanza di prova è una colpa, di cui deve il caricatore so-

lamente averne il danno. §. 26.

- Le spese di ricupera si devono da quelli rimborsare, in di cui vantaggio si è fatta o tentata, sebbene tutte non fissero state necessarie, e sebbene tutte fossiro state inefficaci. §§. 26. e 31.

- Per lo rimborso delle spese li ricupera basta il giuramento in mancanza di altre pro-

ve. Ivi.

- Le spese di ricupera fare un si devono eccedenti al valore del capitale anche ricu-

perato. Ivi.

- Le spese di ricupera non devino superare il valore della cosa ricuperata. Ca. 15. 8. 24. - La ricupera è in vantaggio di proprietario, dopo dedotte le spese della contribuzione. Cap. 16. S. 34.

- V. Contribuzione, Eccesività, Frutto, Getto, Presunzione, e Tempo Riduzione. V. Società, e Valor.

Rifiuto. Lo rifiato di un pagamento non si prova coi testimonj. Lib. 1. cap. 21. §. 56.

 Lo rifiuto di un pagamento si prova o colla dichiarazione del creditore o colla offerta

reale. Ivi.

— Quando facesse rifiuto delle merci quegli, a cui furono indirizzate, il capitano può tenerle presso se stesso fino al punto di ritorno o del suo nuovo viaggio; ma subito e nel punto poi di sua partenza deve fare il deposito delle stesse rifiutate merci anche negli officii doganali, se manchi una pubblica depositaria: ed, in deficienza pure di questa, nel luogo da stabilirsi 'coll' autorità del giudice. Lib. 2. cap. 10. §. 61.

 In caso di rifinto, il capitano può vender le merci per esser soddisfatto del suo emolu-

mento. Lib. 2. cap. 10. §. 63.

— Se il capitano per esser soddisfatto in caso di rifiuto non abbia voluto vender le merci, od il prezzo delle merci vendute non sia giunto a soddisfarlo, egli ha il regresso contro il caricatore; ma non può giammai ritenere le merci a causa del pagamento. Ivi.

— La proprietà degli oggetti abbandonati resta sempre in rischio al caricatore anche dopo notificato l'abbandono, quando nell'assicuratore fosse giudicato giusto il rifiuto dello stesso abbandono. Cap. 14. §. 22. - V. Offerta reale, Pagamento, e Protesto per mancanza di accettazione.

Rimborso. V. Durata, Indennità, e Ricupera. Rimorchio. V. Pilotaggio.

Rimozione. V. Delitto, ed Impiegato.

Rimpalmatura. La rimpalmatura esclude l'innavigabilità; ma se la rimpalmatura giungesse alla spesa di tre quarti del prezzo, a cui sia valutato il bastimento, allora è una rinovazione di bastimento, e nelia precedente frattura si reputa intieramente perduto. Lib. 2. cap. 14. §, 6.

- V. Ristaurazione.

Rimpalmo. Prima di procedere alla vendita di qualche porzione del bastimento per le spese dello rimpalmo, deve precedere per ventiquattr'ore un intimazione al proprietario, ed in assenza di lui, all'immediato di lui rappresentante. Lib. 2. cap. 41. §. 31. Rincrescimento. Il rincrescimento è il dolore at-

tuale. Lib. 1. cap. 1. §. 9.

Rinunzia. La rinunzia è espressa o tacita. Lib. 1. cap. 6. §. 53.

— Quando un contratto sia scritto, non può al medesimo rinunziarsi nella presenza di testimonj; ma conviene o lacerare gli originali del contratto, a cui si rinunzi o firmare con tutti i contraenti una dichiarazione di tale rinunzia, od in loro opposizione, notificarla con atto giudiziale. Ivi.  Quando il contratto non sia scritto; allora potrà ad esso rinunziarsi anche colla presenza dei testimonj. Ivi.

— Tanto al contratto scritto quanto al contratto non scritto si può rinunziare tacitamente, e può rimaner sciolto col fatto. Ivi. — Si può rinunziare ad un diritto personale.

Cap. 10. S. 2.

- Può rinunziarsi al tribunal di commercio dall' attore. Ivi.

 E' in facoltà di chi abbia diritto di godere un privilegio di poterci ancora rinunziare, Ivi.

— V. Azione, Diritto, Esclusione, e Società. Riparto. V. Ricupera

Ripartizione V. Moroso.

Ripetizione. La ripetizione od indicazione si fa, quando l'atto non sia semplice, nè sia fatto per brevetto, e quando sia fatto nel luogo, dove il commerciante abbia il domicilio. Lib. 1. cap. 2. §. 26.

Riscatto. Non è possibile, che un assicuratore abbia promesso un riscatto senza limitazione di prezzo. Lib. 2. cap. 12. §. 34.

- Il prezzo dello riscatto è dovuto anche nel-

la morte dello schiavo. Ivi.

— Se il prezzo per lo riscatto non fosse fissato, e lo schiavo morisse nell'atto della trattativa, l'assicuratore non è obbligato di pagare alcuna somma. Ivi. — Se il prezzo dello riscatto sia convenuto e l'assicuratore trascuri la liberazione, la morte dello schiavo si considera violentemente dall'assicuratore prodotta. Ivi.

- L'assicuratore per lo riscatto personale non ha bisogno di esser messo in mora. Ivi.

— Il marinaro ha diritto di essere riscattato a spese del bastimento, per servizio di cui egli la schiavitù sopporta quando il bastimento sia salvo, Cap. 5. §. 46.

 Ascende a soli cento scudi romani la somma, che si deve pagare da chi è obbligato

a riscattare uno schiavo. §. 53.

- Lo riscatto si deve fare coi mezzi prescritti dal Governo quando non vi sia una strada più sicura e più pronta. Ivi.

L'assicuratore, che in facoltà è di riqunziare allo riscatto senza sua approvazione concluso, la sua scelta deve dentro le ore ventiquattro intimare dalla intimazione, ch'egli pure dello riscatto riceve. Cap. 14. §. 41.

Se la scelta di accettare il riscatto o di rinunziarlo non si notifichi dall'assicuratore, con questa stessa preterizione la sua scelta dichiara e la rinuozia dimostra. Ivi.

 Quando dall' assicuratore la transazione si accetti, egli deve al caricatore pagar la somma tanto delle mercanzie assicurate, quanto del prezzo sborsato per lo riscatto delle merci assicurate. §. 42. — Quando luogo abbia la rinunzia della transazione fatta per lo riscatto, l'assicuratore al caricatore pagar deve gli oggetti assicurati soltanto, e gli oggetti stessi al caricatore appartengono. Ivi.

— Il prezzo dello riscatto si deve pagare dall'assicuratore, quando avvenuto fosse prima dell'abbandono degli oggetti predati. §. 44.

 Quantunque non fosse avvenuto l'abbandono, l'assicuratore deve avere sopra il caricatore la preferenza per lo riscatto degli oggetti predati. Ivi.

— Le spese, che seguono lo riscatto, sono a carico dell'assicuratore, quando, unite col prezzo dello riscatto, non eccedano la somma, a cui ascende il valore delle merci ricuperate. Ivi.

 I rischi posteriori alla preda riscattata per conto del caricatore non sono a carico dell'assicuratore. §. 45.

— I marinari contribuiscono col salario allo riscatto. Cap. 15. §. 14.

 V. Contribuzione, Fuga, Intimazione, Preda, e Ricupera.

Rischio. L'uomo prudente cerca di evitare ogni rischio. Lib. 1. cap. 5. §. 21. — Generalmente si tenta il rischio da chi in

 Generalmente si tenta il rischio da chi in ispecie si trova in abituale esercizio di commerciare. Ivi.

- Chi riceve un imprestito sullo rischio di

poterne effettuare la restituzione e senza una certezza positiva di utile, opera con dolo ed ingauno. Cap. 21. §. 33.

— Il capitale del cambio marittimo fissato solamente per l'andata, rimane nello ritorno a tutto rischio del sovvenuto. Lib. 2. cap. 11. 5. 13.

Cessa il rischio quando ha dato fondo il bastimento nel porto della sua destinazione.

§. 41.
 Il rischio del bastimento per l'assicurazione non incomincia quando il bastimento in istato sia di partire; ma dal momento, che

abbia fatto vela. Cap. 12. §§. 36. e 37.

V. Caso fortuito, Frutto, Rifiuto, e Riscatto.

Riscossione. Non sarebbe odioso il rigore della riscossione, quando questa fosse fatta in o-maggio della legge e non in proprio profitto. Lib. 2. cap. 6. §. 32.

— V. Esigenza. Ristaurazione. Il nolo si deve pagare anche nel tempo, che s'impiega per la ristaurazione del bastimento nel corso del viaggio. Lib. 2. cap. 10. §. 39.

 Le spese di ristaurazione spettano al noleggiante. §. 40.
 V. Sostituzione.

Ritardo. Il ritardo del pagamento agli assicuratori non si ammette senza la certezza di un contrario diritto e per qualunque dubitazione e neppure colla prova, che la preda avvenuta sia per colpa o dolo dell'assicura-//1 to. Lib. 2. cap. 14. 58. 21. e. 32.

V. Presunzione, Procrastinamento, e Tempo. Ritenzione. Quelli, che hanno ad esser pagati, se tenghino in mani un capitale del debitore, hanno diritto di prelevare il proprio creditto. Lib. 2. cap. 4. §. 36.

Ritiro, V. Nolo.

Ritorno. La speranza di ritorno del bastimento con legale presunzione perduto non somministra una valida eccezione all'assicuratore per ritardare il pagamento. Lib. 2. cap. 44. §. 33. — V. Frutto, Restituzione, e Rischio.

Riunione. Quando, invece di variare uno con altro bastimento, si riunischino in un numero minore di bastimenti le merci da porsi secondo l'indicazione sopra un numero più esteso, la legge uon considera questo diverso collocamento per colposa violazione di convenzione, e non accorda il premio all'assicuratore, che allo rischio non si sia sottoposto; ma questo atto dalla legge si ammette, come un semplice dissolvente della stessa convenzione, pel solo valore delle merci in diverso modo nel bastimento collocate, per cui sullo stesso valore non è luogo, che al-

l'indennità del mezzo per eento. Lib. 2. cap. 13. §. 22.

Rivendicazione. Il diritto, con cui scegliere può chiunque o riunire l'azione pel pagamento contro un attro e contro un acosa da un altro-posseduta, è quello, che si chiama diritto di rivendicazione, o come dicono i legisti, Jus in rem. Lib. 3. cap. 19. §. 1.

— Il diritto di rivendicazione è sempre nei venditori sulla cosa venduta, finche i mededesimi non ne sieno stati pagati. Ivi.

 Più la rivendicazione non ha luogo, quando il creditore acconsenta, che sia effettuata la vendita degli oggetti, che diritto egli aveva di rivendicare. Ivi.

— La rivendicazione neppure ha più luogo, quando dal compratore la cosa venduta sia in altre mani passata, sebbene il terzo possessore il prezzo non avesse ancora sborzato. Ivi.

 Anche contro i terzi possessori la rivendicazione ha luogo, quando la vendita sia stata fraudolenta colla processura e secondo le regole della criminale giurisprudenza. Ivi.

— Contro i terzi possessori, che non avessero o non volessero pagare il prezzo della cosa comprata, ha luogo la rivendicazione col diritto di rapprentanza dell'ultimo venditore, che si dice anche Jus ad rem. Ivi.

- Quando la rivendicazione contro i terzi

possessori abbia luogo, questa nei fallimenti si ammette solamente a favor della massa. Ivi. — La rivendicazione sempre in genere si ammette sulle merci; ma in ispecie osservare si debbono le diverse circostanze, che in commercio accader possono nel debitore dopo il suo fallimento. Ivi.

- La rivendicazione sottintesa è in tutte le

obbligazioni, §. 2.

— Quando in pagamento delle merci vendute sieno state accettate le cambiali, allora non ha luogo la rivendicazione. Ivi.

Senza la ricognizione della identità non può giammai la rivendicazione aver luogo. S. 3.

I a rivendicazione delle merci ha luogo nel fallimento, quando le medesime aucor non sieno giunte al fallito, o si trovino in viaggio, o presso un commissionario per vendersi a conto del fallito stesso. Ivi.

— Neppure quando sieno in viaggio si possono le merci rivendicare, se sieno state senza frode vendute dal compratore sopra fatture o sopra polizze di carico, o sopra lette-

re di spedizione. Ivi.

— Il rivendicante deve indennizzare le spese, come pure il patrimonio del fallito per le somme pagate o da pagarsi anche a titolo di assicurazione, di commissione, di nolo, e di vettura. S. 4.

— Anche nei magazzeni e nei negozi del fal-23 \* lito sono rivendicate le merci , quando l'identità non possa esserue posta in dabbio; ma il rivendicante non si ammette alla prova; che al fallito non sieno giunte o rimaste mai, prima e dopo una qualche vendità; le merci della stessa specier e si esclude l'identità, quando i colli gl'involti ed i brili sieno stati aperti; o quando le marche o le corde sieno state rotte o cangiate; o quando le merci abbiano sofferto in natura od in quantità ana qualche alterazione o cangiamento.

Sono rivendicati anche in parte od in tutto gli oggetti non venduti, che furono depositati o dati al fallito per vondere a conto del proprietario i come pure i dabari ricavati da un tale deposito, quantunque un conteggio esistesse di dare e di avere tra il fallito ed il proprietario dei medesnim venduti
oggetti \$5: 6. e 7.

Al venditore si toglie il diritto della rivendicazione col pagargli la somma convenuta nella vendita. C. 7.

— I danari e gli oggetti presi o da prendersi dal fallito, come mandatario, vengono sempre rivendicati § 8.

"Alla rivendicazione ha diritto chi, senza esser debitore in alcun modo del fallito, avesse spedito delle merci, senza che per le

medesime si fosse dal fallito tuttora effettua-- lo l'acquisto. §. 9.

- Le domande di rivendicazione si potranno nei fallimenti esaminare ed ammettere dai sindaci coll'approvazione del Commissario : ed in caso di opposizione sul voto del Commissario la rivendicazione sarà decisa dal tribunal di commercio. 6. 10.

Rivoluzioni, Tutte le rivoluzioni hanno avuto origine dalla ritardata abolizione dei privilegi delle università dei commercianti. Lib. 1. сар. 3. §. 36.

Rota, V. Ruolo.

Rottura. Il vocabolo rotto per la comune avaria nella rottura degli alberi non sembra be-... ne usato ad esprimere lo spirito della legge. Lib. 2. cap. 15. S. 4.

Se gli alberi e le gomene si rompano per difettto intrinseco e per cattivo armamento, all'armatore soltanto ne spetta il danno. Ivi. E'avaria semplice ; se le gomene e gli alberi si rompano per effetto della tempesta e di qualche urto estrinseco. Ivi.

· V. Avaria

Ruolo. Nei tribunali civili devono le cause commerciali avere un ruolo distinto. Lib. 4. cap.

2- 5. 20. Dieci sono i giorni prescritti nelle cause commerciali per la produzione dei documenti dalla intimazione della iscrizione in ruolo

per poterli fare avere in considerazione dal tribunale: e dopo, la parte più diligente potrà far chiamare la causa in udienza; ma devono decorrere altri dieci giorni per dar tempo a fare una qualche breve memoria, che contenga la difesa coi respettivi sommari. Ivi. — Le cause di commercio in appello necessariamente devono esser descritte in ruolo, a riserva della S. Rota, che anche nelle proposizioni chiamate per memoriale conserva i suoi antichi metodi. §, 24.

S

Salario. Gl'istitori non possono pretendere altro salario, che quello stabilito per patto. Lib.1. cap. 14. §. 7.

— Quando non fosse stato stabilito per patto il salario di un istitore, conviene ricorrere alla consuetudine dello stesso luogo. Ivi.

 Il salario degl'istitori non dev'esser misurato sulla fatica nè sulla moltitudine dei contratti. Ivi.

 Il salario esigge la prelazione sopra tutte le spese domestiche. Lib. 2. cap. 1. §. 42.

— Il salario del marinaro, che muore, si deve ai suoi eredi fino al giorno della sua morte. Se il marinaro era ingaggiato a viaggio, e sia morto nell'andata, è dovuta la meta del salario: ed è dovuto il salario intiero,

se la sua morte accaduta sia nello ritorno. Il marinaro arrollato a partecipazione ha diritto di esser pagato dell'intiero profitto, se la sua morte avvenne dopo incominciato il viaggio. Cap. 5. §S. 46. e 49.

- I marinari hanno pel loro salario specialmente obbligati tanto il bastimento quanto il

nolo. §. 60.

I salari vengono fra le spese annoverati.
 Cap. 10. §. 60.

- I salari della gente di equipaggio sono spese anch' esse comprese nel nolo. §. 65.

 I patti del salario dell' equipaggio esister devono solamente in iscritto. Cap. 15. §. 14.
 V. Alimenti , Naufragio , Preferenza , e

Viaggio.

Santificazione. La santificazione consiste in distaccarsi quasi intieramente dagl' interessi terreni. Lib. 1. cap. 24. §. 9.

Salute. Non è lecito a noi di uccidere per salute nostra quegli, che nello stesso caso per sua propria salute non ha cuor di assalirci. Lib. 2. cap. 46. §. 20.

Salvezza. V. Notizia, e Presunzione.

Salvocondotto. Il salvocondotto ai vascelli nemici si accorda o si nega col voto del grande ammiraglio. Lib. 2. cap. 7. §. 17.

 Quando non risulti subito la colpa od il delitto del fallito, si suole dal tribunale concedergli un salvocondotto provvisorio per utilità pure della massa dei creditori: e sebbene, in luogo della condizione di costituirsi a qualunque ordine del tribunale, il tempo si determini di tre mesi secondo la pratica; tuttavia il salvocondotto, fatto per gli effetti civili, non giova, quando posteriormente dentro anche il tempo determinato venisse con chiarezza scoperto e provato il delitto. Lib. 3. cap. 4. §. 6.

— Quando il salvocondotto sia dato con cauzione, la sicurtà per i debiti civili si espone alla pena di supplire alla mancanza dei
beni per giungere a pagare la metà della somma dovuta da colui, che colla cauzione è
potuto fuggire dalla carcere per sicurezza del
creditore o creditori, a disposizione dei quali già egli si trovava esposto. Ivi.

 Il salvocondotto può esser conceduto anche se il fallito fosse carcerato innanzi al fallimento. Ivi.

 Il salvocondotto si può domandare al tribunale per officio del Commissario: e se venisse domandato dal fallito, sempre obbligato è il tribunale di udir l'informazione del Commissario stesso. §, 7.00

— Il salvocondotto dimostra, che il fallimento ha tiu se la presunzione della buona fede.

- Le autorità criminali devono avvertire il tribunale di commercio, quando procedano esse criminalmente, per rendere inefficace il salvocondotto del tribunale suddetto. Cap. 8. 5.

Sangue. V. Consanguineità.

Scadenza. V. Sicurtà.

Scalo. Lo scalo è il diritto di pagamento per lo scarico di un bastimento. Lib. 2: cap. 1.

§. 35.

- Lo scalo è il deposito o vendita di una parte del carico nei porti o rade di un viaga gio. Cap. 14. §. 11.
- Scarico. Prima di aver fatto il suo rapporto, il capitano non può scaricare alcuna mercanzia sotto pena di procedura criminale, a riserva di qualche imminente pericolo. Lib. 2: cap. 4. 5. 49.
- Il capitano può far eseguire lo scarico delle merci, che più non si vogliano far trasportare col carico del bastimento: e può anche abbandonarle in terra, se il caricatore dopo notificato il ritiro di esse, più non si muove ad effettuarlo, Cap. 10, 8, 19.
- Anche nello scarico può il capitano esercitare sulle merci l'azione per la sua inden-
- nità e pel suo rimborso. §. 20.

   Le spese dello scarico devono esser sempre al nolo anteposte. §. 74.

- V. Nolo. Scherzo. V. Bugia. Schiavitù. Il marinaro, che soffra la schiavitù, ha diritto di esser pagato del suo salario dal proprietario del bastimento, quando anche il bastimento intieramente fosse perito, purchè. la schiavitù sia derivata per servizio del bastimento e non per mera disgrazia o per mancanza di valore. Lib. 2. cap. 5. §§. 49. 50. e 51.

- V. Riscatto.

Schifo. V. Battello.

Schiumatore. V. Corsaro.

Scialuppa. V. Battello.

Scienza. Nello apprender le scienze, si presume essersi l'uomo nelle virtù abituato. Lib. 1. cap. 25, 8, 24.

Scioglimento. Quando la società si disciolga, dev esser notificata nello stesso modo, col quale fu stabilita. Lib. 1. cap. 6. §. 60.

Le società si sciolgono per la morte delle persone, per la terminazione degli affari, e per la rinuncia anche di un solo socio. Cap. 9. 6. 16.

- V. Condizione, e Nullità.

Scommessa. La scommessa è fondata sulla opinione o sul capriccio di due o più contraenti. Lib. 2. cap. 12. §. 2.

- Nella scommessa uno cerca di guadagnare

sulla perdita dell'altro. §. 4.

- Nella scommessa resta soffocato l'amor fraterno e distrutto il vincolo sociale. §§. 3. e 4. — La scommessa è lecita per se medesima, ma per sollievo di animo e nei limiti della moderazione. §. 4.

- La scommessa è proibita nei contratti di assicurazione; ed è tollerata solamente nella

Toscana e nelle due Sicilie. Ivi.

Scrittura, Qualunque scrittura, anche informemente tenuta, fa sempre prova contro l'autore o possessore di essa. Lib. 1. cap. 4. §.32.

 Contro i patti scritti non ha mai prevaluto la prova non scritta. Cap. 5. §. 34.

 L'esecuzione di una promessa non controversa e scritta differisce da un diritto che anche da una scrittura risulti. Lib. 2. cap. 17.
 §. 8.

- V. Allegazione.

- Scrittura privata. La scrittura privata all'atto notarile si paragona, quando non possa impugnarsi la verità della stipolazione. Lib. 1. cap. 10. §. 8.
  - La scrittura privata equivale al pubblico istromento, quando la legge non prescriva di farlo colle solennità notarili. Lib. 2. cap. 8. §. 16.
- Scrittura pubblica. V. Notaro, e Scrittura pri-
- Scrivano. Lo scrivano del bastimento dipende dal capitano. Lib. 2. cap. 4. §. 18.
  - Lo scrivano del bastimento non deve sorvegliare il capitano. Ivi.

| — Lo scrivano del bastimento deve, ricorrere<br>n contro il capitano per, qualche violenza nche<br>riguardi la sua scrittura, Ivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lo serivano, se al capitano annuisca per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| qualche delitto nella scrittura, si rende an-<br>ch' esso reo, ed'il Governo direttamente, il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - punisce. Avi. , and are a constant partition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seduzione. V. Carattere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Semoventi. In commercio i semoventi sono com-<br>presi sotto la parola di mobili. Lib. 4. cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. S. M The in the state of |
| Gli animali sono semoventi. Lib. 2. cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. §. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sensali. I sensali e gli agenti di cambio son<br>quelli, per di cui mezzo i compratori ed i<br>venditori si avvicinano per concludere le con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| trattazioni anche senza conoscersi, e che agli<br>uni ed agli altri risparmi tempo fatica e di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| spendio. Lib. 4. cap. 13. §. 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

L'officio di sensale è di trattare; ma non
è di concludere i contratti. §. 2.

I sensali e gli agenti di cambio devono esser nominati dal Governo 8. 3.

I sensali e gli agenti di cambio non possono esser figli nè commessi dei negoziaati. Ivi.

La mercede del sensale è secondo la tas-

— Quando la tassa pei sensali non fosse stabilita; viene fissata dalla Borsa tanto secondo l'importanza dei contratti quanto secondo la consuetudine. Ivi.

Il sensale non può favorire più l'uno che -l'altro dei contraenti. 6. 5.

- Il sensale non dev'esser pagato, se abbia agito o tentato di agire con dolo. Ivi.

- Se il contratto sia nullo per colpa del sen-, sale, egli non solamente non dev'avere alcuna mercede; ma deve restituirla, quando già l'avesse percepita. Ivi.

Il sensale deve conoscere l'essenza dei conilitratti. & 6.

Se il sensale non sappia il mestiere, di questo non dev' esser pagato. Ivi. Il sensale quando sia rimasto incaricato da due contraenti , ed abbia congiunto l'intenzione dell'uno coll'altro, egli ha terminato il suo officio, ed il contratto è conchiuso. Ivi. - I sensali e gli agenti di cambio hanno la pubblica e manifesta fiducia del Governo pei soli commerciali interessi. §. 8.

- Piccolo dev' essere il numero degli agenti di cambio e de sensali. Ivi. Il luogo, dove gli agenti di cambio ed i usensali hauno la residenza, si chiama bottega dei contratti.

- La bottega dei sensali dev'esser aperta in ciascun giorno nello stesso modo della Borsa di commercio. Ivi.

- I sensali non hanno diritto d'impedire,

che i contraenti possano trattar fra loro gli affari. §. 9.

— I sensali devono esser maggieri di ctà per natura e non per emancipazione e per autorizzazione paterna. Ivi.

- Devono i sensali esser istruiti in qualche

negozio di mercatura. Ivi.

- I sensali devono saper leggere e scrivere,
  e conoscere almeno l'aritmetica inferiore. Ivi.
- Gli agenti di cambio ed i sensali possono farsi rappresentare da qualche commesso. Ivi.
- I sensali hanno il diritto esclusivo 1. di trattare le negoziazioni tanto degli effetti pubblici, quanto degli altri effetti suscettibili ad essere indicati nelle tabelle mercantili; 2. di fare per conto altrui le negoziazioni delle lettere di cambio o biglietti e di tutte le carte negoziabili; 3. di stabilirne il corso. §§. 9. e 10.
  - I sensali possono escludere gli agenti di cambio dal trattare le negoziazioni degli effetti pubblici ed altri suscettibili di esser indicati nelle tabelle mercantili. 6. 44.
  - I sensali di trasporto per terra e per acqua non possono esercitare l'officio di sensale in altri rami di negoziazione. §. 12.

- Chiunque può esser sensale. Ivi.

 I sensali altri sono di mercanzie, altri di assicurazioni, altri sono interpetri e regolatori di bastimento, altri di trasporto per terra e per acqua. Lib. 1. cap. 13. 6. 13.

- I sensali di assicurazioni si occupano non già a far sicurtà; ma ad estendere anche tra gl'illetterati negozianti i contratti di assicurazioni. §. 19.

- I sensali interpetri e regolatori di bastimenti fanno i mediatori pei noleggi, ne stabiliscono e ne comprovano il corso, e traducono tutte le scritture. Ivi-

- I sensali e gli agenti di cambio devono prestare il giuramento di fedeltà per la mediazione, a cui di officio si accingono, e per la segretezza. §. 15.

- Gli agenti di cambio ed i sensali non possono agire per se stessi nè in proprio nome.

§. 18.

- Gli agenti di cambio ed i sensali possono garantire la verità delle firme. Ivi,

- Gli agenti di cambio ed i sensali deggiono dare con esattezza tutte le indicazioni per conoscere la solvibilità dei contraenti e le qualità civili e capaci a togliere ogni presunzio-

ne d'inganno. Ivi.

- Se le indicazioni sono date dolosamente, gli agenti di cambio ed i sensali sono colpevoli, e come tali deggiono esser puniti. Ivi. - Ai sensali ed agli agenti di cambio non è proibito di trarre o di accettare qualche cambiale per comodità di qualche pagamento particolare. Ivi.

- Chi si serve degli agenti di cambio e dei sensali, non può rimanere incognito dopo concluse il contratto. Ivi.

- Se i sensali e gli agenti di cambio contravenghino alla leggi, devono esser destituiti dal loro ufficio e condannati ad una multa pecamiaria. Ivi.

\_ L'agente di cambio o sensale si suppone

di facoltà mediocre. §. 19.

- Se l'agente da cambio od il sensale fallisca o faccia bancarotta , dopo assunto l'officio di agente di cambio o di sensale, contro costui si procede sempre come doloso. 6. 21.

- V. Commissionario , Emolumento , Fede , Libri, Multa, Traduzioni, e Trasporto.

Sentenza. Tutte le sentenze , per esser giuste , deggiono esser basate sulla verità dei fatti e sull applicazione delle leggi. Lib. 1. cap. 10. 6. 19.

Per frenare l'arbitrio giudiziario, è un gran rimedio quello di mostrare al pubblico i motivi, su i quali sia basata qualunque

sentenza. §. 20.

La sentenza dei giudici non può ledere i

diritti dei terzi. §. 22.

La sentenza, in cui aperto si dichiara il fallimento, è provvisoria; e diviene definiti-

va , se dentro giorni otto alcun reclamo contro essa non si proponga, dopo, che con decreto interlocutorio si sia prefisso ai creditori assenti per opporsi un termine di quaranta giorni da intimarsi o notificarsi colla gazzetta per estratto e senza redazione: e quando inutile fosse anche una tale prefissione ditermine, il tribunale con un altro interlocutorio decreto prefige un altro tempo di venti giorni nella stessa gazzetta intimato. Lib. 3. cap. 3. §. 4.

- Si suppone, che una causa commerciale sia sempre benissimo decisa da un tribunale di appello dopo la discussione od esame in tre gradi diversi verificato. Lib. 4. cap. 2. S. 22.

- V. Appello, Esecuzione, e Notifica.

Sepoltura. V. Contributo.

Sequestro. Il sequestro per assicurazione di giudizio è permesso col concorso delle circostanze, che lo esiggono. Lib. 1. cap. 23. §. 45. - Il sequestro per sola assicurazione di giu-

dizio non è permesso sopra l'effettiva moneta. Ivi.

- Lo ritardo di pagamento nella cambiale neppure si deve verificare in ceso di qualche sequestro. Cap. 28. S. 24.

- In caso di sequestro, il trattario di una cambiale, nella scadenza deve depositare il denaro in un pubblico banco. Ivi.

— Il sequestro per assicurazione di giudizio è sempre permesso contro gli accettanti; ma non si possono sequestrare per assicurazione di giudizio gli effetti, che appartenghino a quel trattario, che non sia propriamente accettante. Cap. 30. δ. 47.

- Il sequestro è una specie di esecuzione.

Lib. 2. cap. 2. §. 2.

— Il sequestro è l'atto, con cui a notizia si dednce di chi tenga il capitale di un altro, che un giudice ha ordinato di non doversi al proprietario il capitale restituire che per vendersi ad estinzione di un debito in favorre di quegli, a di cui petizione il medesimo atto si compie. Ivi.

— Il sequestro per assicurazione di giudizio ha luogo nei soli casi di urgenza. §. 4.

— Non si può procedere in commercio ad alcuna specie di sequestro, che 24. ore dopo intimato il pagamento al debitore. Ivi.

— Il bastimento, ch' è pronto a far vela e che si dice galleggiante, non è sottoposto ad

alcun sequestro. §. 31.

— Anche il bastimento, che sia pronto a far vela, e che si dica galleggiante, è sottoposto a sequestro pei debiti contratti a causa del viaggio, a cui attualmente si accinge, e nel solo caso che manchi una valida cauzione. Ivi.

Servitori. V. Prova.

Sicurtà. La obbligazione della sicurtà pel pagamento di una cambiale smarrita termina dopo il periodo di tre anni. Lib. 1. cap. 28. 6. 21.

- La obbligazione della sicurtà pel pagamento di una cambiale smarrita dovrebb' esser

per cinque anni §. 22.

- La sicurtà dei falliti deve nei fallimenti dare una cauzione pei debiti non iscaduti.

Lib. 3. cap. 1. 5. 16.

- Il debito del fallito come sicurtà dev'esser pagato prima di ogni altro, dopo i creditori privilegiati : e si considera sempre intiero per la proporzione del riparto, non ostante la obbligazione di altri solvibili ed insolvibili. Cap. 14. S. 3., e cap. 17. S. 4.

- La stessa preminenza gode il creditore garantito per intero nel patrimonio di ciascun fallito, che sia debitore di una stessa ed anche unica obbligazione finchè senza diminuzione non sia soddisfatto di tutto il suo avere. Ivi.

- Chi al fallito abbia fatto la sicurtà, entra tra i creditori di lui per le somme sbor-

zate. §. 5.

Sigilli. Dopo le ore ventiquattro dalla · notifica della sentenza, che dichiara il fallimento. deve , anche in prima sera ed immediatamente aver luogo l'apposizione dei sigilli. Lib. 3. cap. 2. S. 1. 24 \*

— L'apposizione dei sigilli nel fallimento si eseguisce nello stesso luogo dal cancelliere del tribunale di commercio, ed in d'éverso luogo dal giusdicente locale con un ordine del tribunale di commercio, che ne viene trasmesso dal cancelliere medesimo. Ivi

— In caso di pubblica notorietà del fallimento può il tribunale di commercio alla sentenza di dichiarazione permettere una economica ordinanza per l'apposizione dei sigilli: ed in questo caso può anche il giusdicente locale procedere all'apposizione medesima senza l'ordine aspettare del suddetto tribunale. 6. 2.

L'apposizione dei sigilli si fa sopra i magazzeni, i luoghi di spaccio, gli scrittoji, le casse, i portafogli, le carte, i mobili, i libri o registri, e su tutti gli effetti §. 3.

L'apposizione de sigilli estender si deve agli effetti e nella casa per fino di abitazione de soci, quando fallisca una società in nome collettivo. §. 4.

— L'atto dell'apposizione de' sigilli si deve redigere in iscritto e produrre in caucellaria del tribunale di commercio: e se fatto sia fuori dello stesso luogo, il giusdicente locale lo invia di officio per esser prodotto al cancelliere del tribunale medesimo. §. 5.

- Per rimuovere i sigilli negli oggetti del fallito deve andare l'istesso cancelliere o gius-

dicente che li appose. Cap. 4. S. 3., e cap. 8. 5. 1.

- Quando il padre di un fallito conviva col figlio senza separazione di beni, anche su gli effetti paterni si appongono legittimamen-

te i sigilli. Cap. 6. S. 4.

- I sigilli posti colla autorità del giudice negli oggetti del fallito non si possono togliere dai sindaci col concorso del solo cancelliere od attuario. Cap. 8. §. 1.

- L'ordinanza per la rimozione de sigilli non si redige, e non è sottoposta alla formalità

e spesa del registro. Ivi.

- Il giudice non può togliere a suo capriccio i sigilli apposti su gli oggetti del fallito. Ivi.

- La rimozione dei sigilli si deve fare a se-

zioni. Ivi.

- Nella rimozione dei sigilli può intervenire anche il giudice; ma non è sompre necessaria la di lui assistenza. Ivi.

- Il giudice commissario non può contraddire alla rimozione de' sigilli ordinata dal tribunale. Lib. 3. cap. 8. §. 1.

Silenzio. V. Preferenza, Presunzione, e Ratifica

Similitudini. V. Casi.

Sindaci. I sindaci sono i rappresentanti, che i creditori eleggono nell'amministrazione del patrimonio appartenente al fallito. Lib. 3. cap. 6. §. 1.

I sindaci del fallimento sono provvisorii. Ivi.

Nella nomina de sindaci del fallimento il tribunale non si può discostare dal voto dei creditori con lista sempre tripla per ogni sindaco, che dai medesimi si creda opportuno.

— La nomina dei sindaci fatta col voto anche dei creditori fittizi non si annulla; ma i creditori fittizi devono indennizzare di ogni danno i creditori veri, oltre la pena pubblica, che ai medesimi è dovuta come complici di dolosa bancarotta. §. 6.

— Quando per mezzo della convocazione dei creditori del fallito non avesse luogo la nomina dei sindaci provvisorii, il tribunale potrà venire di officio alla nomina dei medesi-

mi. §. 4.

— E'necessaria una nuova convocazione dei creditori del fallito per reiterare il voto di nomina per quei sindaci del fallimento, che, dopo la elezione, esercitare non ne potessero le funzioni. Ivi.

 I creditori del fallito non possono venire alla elezione dei sindaci senza il concorso al-

meno di tre di essi. §. 5.

— Dopo una convocazione inutilmente stabilita, e dopo costituiti con un nuovo termine in mora, i creditori del fallito decadono dal diritto dell'elezione dei sindaci, ed allora uno anche basta per la elezione medesima. Ivi.  Non devono quelli esser ammessi per sindaci, che dalla legge per mandatari sono esclusi. §. 7.

— Sindache possono essere anche le donne. Ivi,
— Se le donne non sono commercianti non possono esser sindache senza l'approvazione di un giudice con un decreto di volontaria giurisdizione: e se le donne non commercianti fossero maritate, ne devono avere l'appro-

vazione pure del marito. Ivi.

 Anche con approvazione del giudice non possono sindaci esser i minori non commercianti. Ivi.

- I creditori non possono esser sindaci del

fallimento e neppure gli agenti. Ivi.

 I sindaci provvisori del fallimento assumono l'amministrazione in luogo dei presunti creditori. Cap. 7. §. 2.

 Il patrimonio del fallito non si può liberamente dai sindaci amministrare. Ivi.

I sindaci provvisori tutta solamente hanno l'amministrazione del fallimento, che per oggetto abbia la garanzia dei creditori e la conservazione del patrimonio. Ivi.

I sindaci provvisori possono far tutte le spese, che sieno necessarie per la conservazione dei capitali: e molto più per accrescere il patrimonio e la garanzia dei creditori. Ivi.
 I sindaci provvisori non possono vendere

i capitali sotto qualunque pretesto : e nep-

pure far possono alcuna riscossione; purchè il giudice commissario la necessità non ne conosca, Ivi.

 Possono i sindaci provvisori del fallimento sostenere anche i diritti del patrimonio nei bisogni con protesti ed altri atti giuridici, e sempre con approvazione del commissario. Ivi.

I sindaci obbligano col fatto loro tutto il ceto dei creditori, da cui vennero eletti.
Ivi.

 I sindaci sono sottoposti alla sorveglianza del commissario. Ivi.

— I sindaci appena cognizione abbiano della loro nomina, obbligati sono di fare una istanza al tribunale, affinchè ordini la rimozione dei sigilli per far l'inventario: e tale domanda coll'ordinanza del tribunale si deve in cancellaria del tribunale medesimo depositare. Cap. 8. §. 4.

— I sindaci del fallimento devono cercare la conservazione del patrimonio. Cap. 9. §. 1.

 I sindaci del fallimento devono avere l'autorizazione del commissario per l'esazioni e per la vendita Ivi.

 Sul modo ed esecuzione della vendita possono i sindaci procedere come meglio essi credano. Ivi.

 Possono i sindaci sotto la loro responsabilità chiamare in loro ajuto anche il fallito non doloso, ed anche con uno stipendio in qualità di fattore o commesso. §. 2.

 I sindaci provvisori del fallimento possono essere dal solo tribunale revocati. §. 5.

- I sindaci sono mandatari legali de' creditori di un fallimento. Ivi

- I sindaci del fallimento non hanno tra loro verso chiunque l'obbligazione solidale. §.6.

- La nomina dei sindaci definitivi non si ritarda per la contumacia dei creditori. Cap. 10. §. 13.

La nomina dei sindaci definitivi si fa dall' assemblea dei creditori colla maggioranza dei voti e colla unione anche dei creditori ipotecari, senza calcolare le somme di ciascun credito. Cap. 43. S. 4.

 Ciascun creditore è obbligato solidalmente del fatto dei sindaci definitivi, §. 2.

— Sebbene i creditori ipotecari sieno concorsi nella scelta dei sindaci definitivi; pure questi legittimamente agiscono contro quelli, come terzi, pei titoli e pei riparti della loro ipoteca. Ivi.

 Tutte le obbligazioni che riguardino il fatto dei sindaci, ed anche quelle di rivalsa verso ciascun creditore, non appartengono al tribunale del fallimento. Ivi.

 Nella elezione dei sindaci definitivi non può aver parte il Commissario del fallimento, Ivi. — La elezione dei sindaci definitivi alla omologazione non è sottoposta al tribunale. Ivi. — Quando sulla esecuzione della elezione o sulla condotta dei sindaci nascessero delle contestazioni, allora si ricorre al Commissario : e dopo ricorso inutilmente al Commissario , al tribunale. Ivi.

— Quando i sindaci provvisorii non avessero potuto render legittimamente conto al fallito per la non esistenza di un concordato, essi dentro le ore ventiquattro renderanno conto della loro amministrazione ai sindaci definitivi colla presenza del Commissario. Ivi.

 I sindaci definitivi vengono scelti per sollecitare nel fallimento le ultime operazioni.

 6. 4.

— Ancho le operazioni dei sindaci definitivi sono sottoposte alla sorveglianza ed approvazione dal Commissario. §. 3.

 I sindaci definitivi devono dentro giorni otto promuovere la vendita degli stabili, che i creditori ipotecari non avessero esecutato. §. 4.

Sinistro. V. Disgrazia.

Smarrimento. Quando una cambiale si sia smarrita, il pagamento non può farsi senza decreto di giudice e senza una sicurezza colla esibizione di una idonea cauzione a tutte spese del creditore, da cui derivi lo smarrimento. Lib. 1. cap. 28. §§. 15. 16. e 17.

Soccorso. La legge naturale comanda di prestarci reciprocamente soccorso. Lib. 1. cap. 21. §. 10.

Società. La società prende la denominazione dal verbo secare o dividere. Lib. 1. cap. 5. §. 35. — Il contratto di società è uno dei più im-

portauti e frequenti. §. 3.

Cap. 6. §. 1.

— Il contratto di società è un contratto, col quale due o più persone scelte a vicenda convengono tra loro di mettere qualche cosa in comunione ad oggetto di dividere il guadagno, ed anche si sottopongono alla perdita che ne potrà risultare. §. 5.

 Nei contratti di società le leggi civili colle commerciali hanno un medesimo spirito un medesimo principio ed un medesimo effetto.

 Il contratto di società dal diritto commerciale è distinto in tre specie che dicon-

si - Società in nome collettivo, Società in accomandita, Società anonima. §. 2.

 Ciascun contratto delle diverse società ha caratteri particolari, che lo distinguono dagli altri. Ivi.

 La società non è valida cogli eredi futuri, sebbene ciò sia stabilito per patto. §. 6.

— Nei contratti di società dev esser fra i soci la perdita proporzionata e divisa come si sia convenuto di dividere in proporzione il guadagno. Cap. 5. 5. 7. - La società generale è origine di tutti i contratti. S. 8.

- La società generale è formata dalla natu-

ra e da un contratto. Ivi.

- I contratti di società si possono formare da tutti i cittadini capaci a potersi obbligare anche senza esser commercianti. Cap. 6.

- I soci è necessario, che sieno capaci a far convenzioni, socondo le disposizioni del diritto comune: ed i soci commercianti secondo anche l'eccezione del diritto commerciale. Ivi.
- I soci è necessario, che sieno scelti a vicenda. Ivi.
- Tra i soci è necessaria la fratellanza. Ivi. · - La società forma un sol corpo, e rappre-
- senta un solo individuo. Cap. 6. 6. 19.
- Ogni socio deve riguardare gl'interessi so-

ciali come propri interessi. §. 39.

- Senza la confidenza di tutti gl'individui , che componghino una società, quelli, che solamente impiegano un determinato capitale per ricavarne un profitto, non possono far parte della ragione sociale. §. 21.

- Il contratto di società si distingue da quattro requisiti, che ne stabiliscono l'essenza: 1. è il consenso dei soci in una volontà medesima; 2. la cosa che in società venga posta; 3. il guadagno, che ciascuno insieme si

propone, e 4. l'attività delle persone e della cosa allo stesso guadagno. §. 10.

- Il contratto di società è uno dei contrat-

ti, che si dicono consensuali. §. 11.

 Il contratto di società si perfeziona col solo consenso, e senza che si ponga subito in esecuzione. Ivi.

 Ogni socio è obbligato di porre in società ciò che abbia promesso, se non lo abbia posto nell'atto della di lei formazione.
 5. 12.

- Ogni socio è tenuto a garantire dall'evizione il capitale, che in società si ponga per

di lui parte. Ivi.

— Nei contratti di società, se avvenga qualunque perdita, il capitale rimasto dev'essere distribuito anche col socio, che abbia posto in comunione la sola industria. §. 16.

 I soci non possono estrarre dalla società alcuna porzione di capitali prima, che sia terminata, e senza una particolare convenzione. §. 28.

- I soci non possono accrescere il capitale

nella società. 6. 29.

— Nel contratto di società, ch'esista con una stipolazione in iscritto, non bastano le prove testimoniali a dimostrarne la deroga. § 34.

— La società è nulla se non vi sia il consenso dei soci, se i soci non pongano alcun capitale, e se questo non sia in attività. §. 35. - La società è nulla se l'utile non sia onesto, o non sia comune a ciascuno dei soci. Ivi.

- La società si forma si prolunga e si scioglie col comune consenso dei soci, §. 36.

- Il contratto di società perpetua sempre si scioglie, se da un socio se ne domandi lo scioglimento. Ivi.

.- I contratti di società fatti a tempo indeterminato o perpetuo si sciolgono anche colla rinunzia di un solo socio. Cap. 6. §. 52.

- Le società a tempo indeterminato non possono durare, se non duri la volontà di ciascun contraente. Ivi.

- Il contratto di società si scioglie per la deperizione totale o parziale della cosa, e per il compimento della negoziazione. Cap. 5. §. 38.

- Il contratto di società si scioglie per la

morte di uno dei soci. §. 39.

- Il contratto di società rimane sciolto per la interdizione o fallimento o decozione di alcuno dei soci. §. 40.

--- Il socio fallito o decotto non può più avere la confidenza degli altri soci. Ivi.

--- Il contratto di società è basato sulla egua-

glianza de' soci. §. 19.

- Se il contratto di società sia lesivo dell'equità, può domandarsene la rescissione o la riduzione a termini di diritto. Ivi.

--- Il contratto di società è leonino, quando

vi sia ineguaglianza tale, che uno rimanga esposto alla perdita senza poter conseguire il

guadagno. §. 18.

--- Il contratto di società a capo-salvo è quello, in cui chi ponga una cosa corporale per divider l'utile, senza esser mai soggetto alla perdita, ed anzi nel termine dell'epoca convenuta pretenda dai soci la intiera restituzione della cosa corporale che in società da esso si sia posta, non ostante anche la deperizione per caso fortuito. §. 20.

--- La società a capo-salvo si può comprendere sotto la denominazione di società leoni-

na. §. 24.

--- La società leonina si forma anche senza lasciare alcun utile agli altri soci o con lalasciarlo ai medesimi con ineguaglianza, pouendo un capitale in società per conseguire un lucro e lasciando la perdita a rischio degli altri soci. Ivi.

--- La società a capo-salvo è differente dalla convenzione denominata contratto trino. Ivi.

--- La società leonina è o può esser nulla per riguardo ai soci: ed è o può esser rescissa tanto da chi ammesso non sia nel guadagno in correspettività del suo capitale, quanto dagli altri soci. §. 27.

-- La società leonina non è nulla per riguardo ai terzi, che per la società stessa abbiano sofferto o possino soffrire qualche danno.

Ivi.

-- Dopo allegata o dichiarata la nullità di un contratto sociale, neppure per i terzi prosegue il contratto; ma per l'epoca precedente i soci sono del danno dei terzi solidalmente risarcitori : e gli uni poi verso gli altri han-- no egualmente l'azione di rivalsa pel ripartimento. Ivi.

-- Se la società canti sotto il nome di un solo socio, questo è riputato come capo di tutti gli altri; ma in beneficio ed in danno di tutti gli altri egli si obbliga acquista vende e baratta, e non mai solamente per se medesimo. Cap. 6. §. 12.

-- La società non può rimanere obbligata .. se la firma di un socio non esprima la qualifica della sua firma. Ivi.

-- Il socio, che col suo solo nome comprenda il nome de' suoi compagni, deve sempre far conoscere, che non contratta per la società, ma per se medesimo, quando per se medesimo apponga il solo di lui nome. §. 13. -- Il socio, che firmi senza esprimere la sociale qualifica, non può aver mai verso i

consoci alcuna rivalsa. Ivi. -- Ogni socio può fare per se stesso qualun-

que convenzione. Ivi

-- Se il socio che col suo nome abbia firmato un contratto senza esprimere la sociale qualifica, posto egli ha in società la cosa, che sia caduta in contratto o per la società

è stata impiegata, ed in questo caso la qualifica è comprovata dal fatto, ed il fatto è quello, che garantisce il socio ed i terzi. Ivi. - Qualunque socio è obbligato a pagare anche da se solo tutto il debito. §. 14.

- I soci fra loro hanno il diritto di rivalsa in proporzione, ed anche contro gli eredi. Ivi. - Rimane verso i terzi obbligato solidalmente nello stesso modo di un socio anche chi non sia veramente socio, se stia quieto, quando conosca, che una società usi od obusi del di lui nome in commercio. §. 17.

- Il socio, che dalla società si ritiri, senza che voglia sciolta la società per rinunzia col consenso dei consoci, non rimane obbligato verso i consoci, quando abbiano questi prestato il consenso: e neppure rimane obbligato verso i terzi , se il di lui ritiro si sia formalmente notificato. Ivi.

- Delle società commerciali non può allegar-

si ignoranza. Ivi.

- Una società può con universale consenso de' soci un nuovo socio ammettere, senz' alcuna di lui firma, o senza che sia più in tempo di farlo firmare nell'atto della sociale convenzione. §. 18.

- Se un socio, quando non ci sieno amm nistratori, faccia contratti in nome della sccietà, tutti quelli, che la compongono, ne rimangono solidalmente obbligati, quantun-25

que i contratti non si sieno rivolti o adoperati in beneficio de' soci. Ivi.

- Un socio non si presume doloso in pre-

giudizio dei consoci. §. 19.

I soci, se non ci sieno amministratori, possono tutti esercitare l'amministrazione: e ciascuno può di qualunque obbligazione domandarne ai terzi l'adempimento. §. 20.

- I soci possono obbligare, ed alienare la loro respettiva porzione, e può esser ancora esecutata per l'epoca, in cui devono averne il dominio. Jvi.
- E' sempre anteriore a quello dei soci il diritto dei creditori, su i capitali che in società si sieno posti. Ivi.
- I soci hanno il diritto dell' evizione sopra i capitali in società collocati. Ivi.
- Ogni socio si può opporre al fatto degli altri o dei ministri. §. 21.
- Alcun socio non ha su dell'altro alcun diritto. Ivi.
- I soci non possono impiegare i capitali della società in oggetti diversi da quelli, per cui sono stati posti in comunione, e non possono operare contro gl'interessi sociali. Ivi.
- Se un socio faccia contratti non in nome della società, gli altri soci non possono rimanerne obbligati a meno, che non si sieno fatti gli stessi contratti o per commissione

anche tacita o per utile della società mede-

— I soci non possono liberare i terzi da alcuna obbligazione se, ci sieno della società gli amministratori; ma, quando gli amministratori della società non esistano, ciascun socio può liberare i terzi da qualunque obbligazione. Ivi

— Še un socio il debito condoni di un terzo, il debitore non è libero dalla obbligazione, se non per quella sola parte, che al donante spetti nella divisione tra i soci. §§. 21. e 22.

— I soci sono solidalmente obbligati anche verso i consoci, dopo che si sia conosciuto, che i sociali capitali non bastino per la rivalsa del socio. 6, 28,

— Se un socio per un oggetto sociale commetta un delitto senza l'approvazione degli altri, tutti i soci sono obbligati a risarcire i danni dal delitto prodotti; ma il socio delinquente dovrà esser solo a pagarne la pena personale, se abbia luogo, ed a risarcire gli altri soci. 55. 29. e 30.

-- La società, per esser valida, essenzialmente richiede di aver per oggetto una cosa lecita ed onesta. §. 30.

-- I soci di una società illecita e disonesta sono tutti sottoposti, come complici alla pena personale, se abbia luogo. Ivi.

- -- Le spese disoneste fatte dai soci anche amministratori non deggiono esser a carico della società. Ivi.
- -- Fuori di prossima occasione per azioni sociali, i soci neppure nell'interesse possono garantire i furti ed i delitti dei ministri o dei servi. §. 34.
- -- Se un socio obbligato sia verso la società al risarcimento di qualche danno, non può compensarlo con qualche utile, che alla società stessa abbia recato. §, 35.
- Se dalla società sieno stabiliti gli amministratori, ciascun socio è solidalmente per intiero garante anche delle obbligazioni de' soci amministratori. §. 41.
- La società non può mettere all'auministrazione delle comuni ragioni chi non abbia la comune fiducia. Ivi.
- I soci amministratori, essendo garantiti da tutti gli altri presso il pubblico, anticipatamente acquistano di ottime qualità una favorevole presunzione. Ivi.
- I soci amministratori deggiono essere riguardati in due aspetti: e come veri soci e come istitori. Ivi.
- Se un socio abbia fatto delle operazioni per la società, che non erano valutate nell'atto della sociale stipolazione, e che non era obbligato di fare, gli appartiene tutto il danno e tutto l'utile, che possa venirne da que-

ste operazioni: se però queste operazioni gli venghino commesse dai soci, in tal caso egli non è più tenuto al danno, se non in comunione cogli altri, e sull'intiero riparto della società deve contribuire alla perdita od all' utile, e per la porzione, che, come socio già gli spettava, e per l'altra porzione, che qual nuovo socio gli appartiene. §. 49.

— In società non può accrescersi il capitale. §. 68.

— Un socio, benche abbia la libera amministrazione di tutti gl'interessi sociali, non può intromettere un nuovo socio. Cap. 7, §. 20.

— Se i soci abbiano con una stessa società diverse fabbriche o magazzeni o botteghe o banchi si possono perseguitare in ogni fabbrica magazzeno bottega e banco, ma, sealcuni soci abbiano con altri un'altra diversa società, i capitali di una non hanno che fare coll'altra società, e si considerano come proprieta di un differente padrone, sebbene tutti due in porzione sieno nel dominio d'un solo individuo. §. 27.

La legge comanda di far trascrivere nei registri della cancelleria di commercio entro quindici giorni l'estratto degli atti, che costituiscono il contratto della società e deve rimanere affisso per tre mesi. Cap. 9, §. 45.
 Lo scioglimento di un contratto di societa.

tà ha sempre luogo per legittime cause. Lib.

2. cap. 5. §. 24.

- Alcun contratto di società non si scioglie, quando i soci venghino dallo scioglimento della società sottoposti a grave danno. Ivi.

- Chi capo sia della nazionale società, è depositario, ministro, esecutore delle leggi di tutti gli uomini sotto la di lui tutela riuni-

ti. Cap. 3. 6. 3.

- Le società secrete sono i culti, che pubblicamente non si ammettono. Cap. 25. §. 20. V. Amministratori, Caso-Fortnito, Confessione . Contratto-Trino , Eccezione , Eredi , Esclusione, Estratto, Firma, Lucro, Mercede, Nome, Nostro, Nullità, Obbligazione, Pagamento, Ragione-Sociale, Scioglimento, Tempo, Termine, Testamento, e Vantaggio. Società Anonima. Quando una o più persone si

uniscono ad uno od a più contratti determinati coll'indicazione dell' oggetto di sua impresa, senza denominazione di alcuna persona, allora si forma una convenzione, che si dice società-anonima. Lib. 1. cap. 8. §. 1. - La società anonima non è retta da un no-

me sociale. §§. 2. e 11.

- La società anonima è amministrata dai mandatari temporari, che sono revocabili o sieno soci o non soci, o stipendiati o gratuiti. §§. 2. e 12.

 Nella società anonima non vi è bisogno della reciproca scelta dei soci. §. 5.

— Si dice società anonima, non già perchè questa società manchi del nome dei soci, ma perchè i soci non sono compresi in una sola collettiva denominazione. §. 6.

- La società anonima non può esser confusa con quella che si dice a capo-salvo. §. 9.

- La società anonima è diversa da quella in

accomandita. Ivi. §. 10.

Società di partecipazione. I contratti di società di partecipazione propriamente detta non si possono dire veramente contratti di società. Lib. 4. cap. 8. §. 20.

— La società di partecipazione propriamente detta consiste nella comunione d'interessi; ma una tale comunione regolata è con leggi distinte dai contratti veramente sociali. Ivi.

— La società propriamente detta di partecipazione un contratto è di unione relativo ad una o più operazioni di commercio. Ivi.

— La società di partecipazione propriamente detta può esistere ed esser comprovata senza scrittura, anche se ia aggiri sul commercio della maggiore importanza. §§, 23. 24. e 25.

Società in accomandita. La società in accomandita è formata in una o più porzioni della società in nome collettivo e da uno o più soci: ed è retta da questa. Cap. 7. §. 1.

- Socio comendante è quello, che depone. δ. 2.
- Socio accomendatario è quello, in di cui favore si forma il deposito. Ivi.
- La società in accomandita si dice impropriamente società di partecipazione. Ivi.
- Il socio accomendante non può comparire nella società in nome collettivo. Ivi.
- L'accomendatario non agisce in rappresentanza dell'accomendante, ma in rappresentanza propria. §. 3.
- L'accomendatario e l'accomendante sono condomini. Ivi.
- L'accomendatario è sempre obbligato del proprio. Ivi.
- L'accomendante non può agir mai negli affari, che dall'accomendatario si trattano. Ivi.
- L'accomendante può contrattare, come un terzo coll'accomendatario anche nell'interesse spettante all'accomandita. Ivi.
- La società in accomandita può esser distinta in due classi, in propria e regolare, ed in impropria ed irregolare. §. 5.
- La società in accomandita propria e regolare è quella, che si esercita col mezzo di uno o più istitori o di un comune ministro. Ivi.
- La società in accomandita impropria ed irregolare è quella, che si esercita da un solo socio in proprio nome col riparto di lucro o di perdita insieme agli altri consoci. Ivi.

- Non occorre, che nell'accomandigia sieno i soci scelti a vicenda. §. 9.

— I terzi obbligare possono l'accomandante a dare i promessi fondi ed a ritenerli in società, o per essere con sicurezza garantiti o per esser soddisfatti delle obbligazioni, che furono con esso convenute. §. 11.

 L'accomendante può esser nominato nell'atto della sociale convenzione; ma la di lui qualifica di accomendante dev' essere espressa. §. 12.

- Non si può negare all'accomendate di esser consapevole di quanto si risolva di fare per la società in accomandita. §. 14.

Non è necessario il consenso dell'accommedante per render valido ciò, che si sia operato e si operi dal socio accomendatario o da un comune ministro. Ivi.

— Il socio accomendatario, a differenza dell'accomendante, è verso i terzi obbligato del proprio anche oltre i capitali nella società collocati, §6. 14. e 24.

 L'accomendante non è obbligato, oître i capitali in società collocati. §§: 14. 24. 26. e 29.

- L'accomendigia si scioglie come tutte le altre società commerciali. §. 31.

- L'accomendante neppure può agire in forza di procura. §. 24. L'accomendatario non può accrescere il capitale. S. 29.

- L'accomendatario non può prendere il da-

naro ad interesse. Ivi.

L'accomendatario non può convertire i capitali in uso diverso da quello, che in società si sia fissato. Ivi.

La società in accomandita può esser formata anche con una scrittura privata. Cap. 9. §. 2.

- V. Accomandita, Amministratore, Appro-

vazione, Eredi, e Società.

Società in nome collettivo. La società in nome collettivo è quella, che viene formata da due o più persone, e che ha per oggetto di fare insieme il commercio sotto una ragione sociale. Lib. 1. cap. 6. §. 3.

— Un socio universale di un socio in nome collettivo non può nella società in nome collettivo subentrare in luogo dell'altro neppula re per cessione. §. 11.

— I soci della società in nome collettivo riguardo ai terzi sono solidalmente obbligati. 66, 12. e 14.

Schbene nella società in nome collettivo i buoni effetti si distribuischino in porzioni; pure la società collettivamente presa è tenuta ai debiti alle sinistre conseguenze e a tutti gli obblighì, che abbia contratti. §. 14.

- Se una società in nome collettivo si rinuo-

vi, e si pattuisca, che gl'interessi della società primitiva sieno trasfusi nella società rinovata, i nuovi soci sono solidalmente obbligati per gl'interessi tanto attivi quanto passivi della società primitiva, quantunque della società primitiva essi non fossero soci. 5, 16.

 Alcuno non può dirsi socio in nome collettivo senza la vicendevole fiducia e senza la obbligazione solidale. Ivi.

 I soci in nome collettivo sono solidali quantunque sieno mal concepiti i patti del

sociale contratto. §. 25.

 I soci della società in nome collettivo sono solidalmente obbligati verso i terzi , e sussidiariamente verso i consoci anche oltre i capitali che si sieno posti in comunione.
§ 27.

I soci di una società in nome collettivo, ancorchè disciolti, sono sempre solidalmente garanti, se la società sia rrimasta debitrice. 5, 74.

non può esistere senza la stipolazione in iscritto. Cap. 9. S. 4.

- Anche la società in nome collettivo può esser formata con una scrittura privata § 2.

V. Ragione-Sociale, e Rendiconto.

Solennità. Le solennità, che si richieggono anche in commercio per l'alienazione delle proprietà spettanti ai minori od alle donne, sono limitate a conoscere l'alienazione se per l'impianto sia vantaggiosa, o se al commercio appartenga, e sia salvo l'interesse del minore in quella parte che il commercio non riguarda. Lib. 1. cap. 2. §. 36.

- V. Proprietà. Somma. V. Numeri.

Sopracarico. Il sopracarico è quel commissionario dei proprietari del bastimento o delle merci nel bastimento caricate, che riscuota i noli nel viaggio acquistati, o che faccia le spese convenienti per le mancanze caricate. Lib. 2. cap. 4. §. 5.

— Il sopracarico si chiama pure naviculare. Ivi. Sorte La sorte è una circostanza apportatrice di bene, di cui non si aveva certezza. Lib.

1. cap. 21. §. 51.

 Sorte è una parola, che in commercio esprime un capitale pecuniario, che frutta. Ivi. Sospensione. V. Ritardo.

Sostituzione. Nel noleggio il bastimento noleggiato non soffre di un'altro la sostituzione. Lib. 2. cap. 8. §. 17.

— Si può sostituire un diverso carico, quando sia pagato il nolo. Cap. 10. §§. 31. e 32.

— Non si deve sostituire un diverso bastimento, quando si sia uno deteriorato e si possa rimpalmare; ma la sustituzione necessaria è ad ogni prezzo quando la rimpalmatura sia impossibile. Cap. 10. §§. 43. 44. 45. e 47.

Quando fosse impossibile anche la sostituzione di un bastimento, che non si possa ristaurare, il noleggiatore deve pagare il nolo in proporzione solamente del viaggio. §. 46.

La deperizione anche totale non sottrae dall'intiera restituzione del cambio marittimo e dei frutti, quando il trasporto si sia fatto in un legno diverso da quello indicato nel contratto in sovvenzione. Cap. 41. §S. 35. e 36.

L'assicuratore dall'obbligo è sciolto del-l'assicurazione per la perdita dei capitali avvenuta sopra un bastimento diverso da quello contemplato nel contratto di assicurazione. Cap. 13. §. 22.

--- V. Carico.

Sottoscrizione. Chiunque sottoscriva una carta deve aver tempo per vederla ed esaminarla. Lib. 1. cap. 10. §. 21.

Sovventore. V. Cambio-Marittimo, Caso-fortuito, e Preferenza.

Sovrano. Il sovrano è la primaria autorità. Lib. 1. cap. 3. §. 48.

-- V. Pontefice.

S. P. V. Clausola.

Spazio. V. Distanza, e Tempo.

Spedizionieri. Que' commissionari, che per altri s'incarichino ne trasporti per terra e per acqua, si dicono propriamente spedizionieri.

Lib. 1. cap. 15. §. 1.

--- I spedizionieri deggiono tenere un libro e scrivere in esso la dichiarazione della natura e della quantità delle mercanzie: e se ne sia richiesto, anche del loro valore. Ivi.

--- I spedizionieri sono garanti dell'arrivo del-· le mercanzie nel tempo determinato e con tutta sicurezza . ad eccezione dei casi di forza

maggiore legalmente provati. Ivi.

-- Se il compratore abbia indicato il commissionario o spedizioniere al venditore, le - merci ch'escono dal fondaco dello stesso venditore rimangono a rischio del compratore. Ivi.

--- Il committente ha l'azione anche contro i subalterni dello spedizioniere per danni cagionati alle merci. Ivi.

: -- Si può stipolare collo spedizioniere un patto contrario alla di lui garanzia. S. 6.

--- V. Polizza.

Speranza. La speranza è il piacere futuro. Lib. 1. cap. 1. §. 9.

Un guadagno sperato non può mai esser oggetto della garanzia nel contratto di assicurazione. Lib. 2. cap. 14. §. 40.

- V. Ritorno.

Spergiuro. L'infamia pubblica è propria nella società civile a qualunque spergiuro. Lib. 2. cap. 14. §. 29.

- V. Delitto-Pubblico, e Giuramento.

Spese L'impronto delle spese di qualche atto in qualunque controversia dev esser a carico di chi tale atto domandi. Lib. 1. cap. 4. §. 30.

- Le spese non hanno che fare coll'emolu-

mento. Cap. 14 §. 7.

Le spese giudiziali costituiscono un credito, che si deve ad ogni altro preporre. Lib.
 cap. 1. §. 21.

 Immediatamente alle spese giudiziali si devono preferire nelle graduazioni de' creditori di un bastimento le spese di pilotaggio, tonnellaggio, scalo, ed ormeggiamento. Ivi.

 L'azione di rivalsa per le spese giudizia-

li non esiste, quando nel caso di avaria la perdita non sueri la centesima parte del ca-

rico. Cap. 15. §. 22.

Se contro gli assicuratori un giudizio si promovesse di avaria senza esservene l'azione, gli assicuratori avrebbero l'azione contraria per la rivalsa delle spese ad essi occorse nel giudizio per la propria difesa. Ivi.
 Quando si abbia una migliore giustizia, il vantaggio maggiore dei cittadini è un esuberantissimo compenso per un poco più di pubblica spesa. Lib. 4. cap. 2. §. 4.

V. Avaria, Danni, Magistrati, Onorari, Pericolo, Preserenza, Ricupera, Riscatto, e

Società.

Speziale. Lo speziale non può lasciarsi in libertà di far ciò che voglia. Lib. 1. cap.3. §.15. Spiaggia. V. Approdamento, e Porto.

Spirito umano. V. Anima.

Stabile, V. Mobile.

Staffetta. V. Condottiere.

Stallia. La Stallia è la indennità dello ritardo. Lib. 2 cap. 8. §. 21.

- -- La stallia si divide in regolare od ordinaria, ed in irregolare e straordinaria. Ivi.
- -- La stallia ordinaria e regolare è quella , che si contempla o si paga per patto o per uso. Ivi.
- -- La stallia irregolare o straordinaria è quella, che in vista d'impreveduti accidenti è protetta dalla legge o dall'amichevole retribuzione, e non già per patto o per uso si contempla e si paga. Ivi.
- La indennità di ritardo puramente volontario e maggiore dell' uso e del vero bisogno si chiama soprastallia. Ivi.
- --- Il pagamento della stallia e soprastallia non è compreso nel nolo. Ivi.
- La stallia ha luogo pel carico e scarico, secondo gli usi de' diversi luoghi, da dove sia formato il noleggio. §. 22.
- --- Il tempo della stallia, secondo l'uso quasi generale, è di quindici giorni continui. Ivi.

Soprastallia. V. Stallia.

Stampatore. Lo stampatore non può lasciarsi in libertà di stampar ciò che voglia. Lib. 1. cap. 3. 6. 45.

State, V. Descrizione.

Statuti. Le università e corporazioni degli artisti e mercanti non possono esser sotto i particolari ed antichi statuti. Lib.1. cap.3. §.51. - Tutti gli statuti degli artisti e mercanti sono stati indistintamente aboliti. Ivi.

- Nella generale abolizione degli antichi statuti si sono conservati solamente quelli, che contengono provvedimenti relativi alla coltu-- ra del territorio, al corso delle acque, ai pascoli ai danni dati nei terreni e ad altri simili oggetti rurali. Ivi g

- L'abolizione degli statuti è in tutto lo Stato pontificio. Ivi.

Stipolazione. La stipolazione si ha per fatta anche senza esser posta in iscritto. Lib. 1. cap. 5. 6. 31. dean a west our rue , nex -

E' un contratto la obbligazione stessa di stipolarlo. Cap. 6. S. 57. Surges of War second

- V. Promessa.

Storno. La restituzione del capitale preso a cambio si chiama storno. Lib. 2. cap. 11. §. 16. - Lo storno ha luogo per motivo di forza maggiore, od anche per la volontà del prenditore prima, che si eseguisca in quest ultimo caso il cambio coll'incominciamento dei rischi, Ivi., with any sunaveb i ne ...

Stracciafoglio. Lo stracciafoglio è un libro, che i commercianti non sono in obbligo di tenere, di cui però spesso si servono per maggior comodo, ed in cui servono le indicazioni o memorie di ciò, che si deve registrare nei libri dalla legge comandati. Lib. 1. cap. 4. S. 7.

- Lo straccia-foglio si chiama pure Manuale, o Vacchetta: e si può chiamare il Li-

bro dei ricordi. Ivi.

Stralcio. Una ditta in istralcio non può formare nuovi contratti. Lib. 1. cap. 6. §. 74.

— Una ditta in istralcio può firmare qualunque contratto co'i terzi, che tenda alla terminazione di tutti gli affari. Ivi.

Studio. V. Leggi.

Subingresso. Chi paga senza il consenso del debitore, non può subentrare nei diritti delcreditore. Lib. 1. cap. 29. §§. 3. e 6.

 Nel pagamento delle cambiali ha sempre luogo il subingresso delle ragioni a favore del solvente. §. 4.

Successore. V. Impiego.

Supplenti. Ci sono e ci devono essere i supplenti nei tribunali di commercio, come in tutti gli altri tribunali collegiali: e ce ne dovrebbero anzi esser almeno due, come appunto egualmente ci sono negli altri. Lib. 4. cap. 2. §. 7.

- Non si dovrebbe permettere; ma è per-

messo ai supplenti di esercitare l'officio di avvocato od anche di procuratore. Ivi.

 Dovrebbero i supplenti esser stabilmente nominati e con passaggio all' ordinario posto di giudice. Ivi.

- I supplenti acquistano un diritto alla ca-

rica, per cui suppliscono. Ivi.

Si suppone, che i supplenti abbiano acquistato già più lume per l'esercizio della loro carica. Ivi.

 I supplenti devono innanzi alla loro nomina dimostrare la loro capacità nel disimpegno del loro ufficio con tutti gli altri necessari requisiti. Ivi.

- I supplenti non dovrebbero esser pagati dai giudici ordinari per la loro assenza legitti-

ma. Ivi.

— L'esercizio dei supplenti esser dovrebbe compensato con uno stabile onorario: ed esser potrebbe anche gratuito col sostituire al presente danaro la certezza della futura successione. Ivi.

Supposizione. Quando le cambiali contenghino supposizioni di nomi di qualità di domicilio o di luoghi, sono sempre valutate per semplici obbligazioni di pagamento. Lib. 1. cap. 20. §§. 20. e 21.

- V. Fatto.

Surrogazione. V. Carico, e Sostituzione. Sussistenza. V. Alimenti.

Taglio. Non si suppone, che alcnno tagli gli alberi e le gomene del bastimento senza l'oggetto di utilità nel viaggio comune. Lib. 2. cap. 15. §. 4.

- V. Avaria, e Rottura.

Tariffa. La tariffa è la indicazione della quadtità qualità e valore delle diverse monete nei diversi dominj. Lib. 1. cap. 21. §. 6.

Tassa. Il diminuire il prezzo, che la legge accorda nelle tasse, è per chi lo pretende, un disonesto profitto. Lib. 1. cap. 2. §. 26.

- Ogni bastimento estero deve pagar la tassa al consolato di sua nazione. Lib. 2, cap.

. 6. §. 30.

- La tassa dei bastimenti esteri è stabilita dall' ammiraglio del Governo locale, dietro la proposta del console forastiero basata col voto di tre o quattro negozianti nazionali e stabiliti nel paese. §. 31.

- La tassa pei bastimenti dev', essere affissa nella cancelleria consolare. Ivi.

Teologo, V. Professore.

Tempo. Nell'autorizazione paterna o maritale a poter commerciare, quando il tempo non sia limitato, s'intende, che sia per un tempo illimitato. Lib. 1. cap. 2. §. 32.

- Se non si sia stabilito il tempo o la condizione sull'incominciamento di un contratto, s'intende, che si cominci ad eseguire anche nell'atto della stipolazione. Cap. 5. §. 11.

- Chi negozia, a differenza degli altri cittadini, non può supporsi indolente a segno, che i contratti commerciali trascuri, o che ignori la sua azione oltre il decennio. Cap. 4. 8. 17.

- A decorrere comincia lo spazio del decennio dall'epoca dell'ultimo contratto descritto nei

· libri. Ivi.

- Se nel contratto di società non si sia fissata l'epoca, in cui debba essa terminare, in questo caso s'intende per tutta la vita di ciascun socio. Cap. 5. 6. 36., e cap. 6. 5. 54. - Quando il tempo della società antecedente fosse stato per uno spazio certo e successivo di tempo, in questo caso per la nuova società incomincia di nuovo lo stesso tempo a . decorrere senza computare il passato. Cap. 6. 6. 10.

- Quando il tempo della società fosse stato stabilmente determinato ; in questo caso la nuova, società rimane senza proroga fino all' e-

poca stessa. Ivi.

- Ouando non sia fissato il termine di un contratto sociale, che abbia per oggetto un determinato esercizio di commercio, s' intende, che debba durare per tutto il tempo, in cui possa detto esercizio aver luogo. §. 54.

— Se un amministratore prometta di render conto dentro un tempo determinato, e manchi alla sua promessa, si può procedere per la restituzione del capitale o pel valore di esso in via esecutiva unitamente al risarcimento dei danni, che possono derivarne nell'ulteriore ritardo, senza che si possa in contrario allegare il beneficio della purgazione di mora. S. 77.

— La società può esser protratta oltre il termine, che nella formazione di essa si era stabilito. Cap. 9. §. 14.

- Il tempo si misura dall' atto ultimo, che

si è praticato. Cap. 10. §. 24.

— Sebbene non sia convenuto il tempo, dentro il quale si debba compiere il trasporto; tuttavia si presume sempre tacitamente il patto di trasportar le merci in un tempo proporzionato alla distanza ed alla stagione. Cap. 45. §. 42.

— La legge specifica il tempo al presentatore di una cambiale ad oggetto di fare ciò, che gl'incomba secondo la distanza del luogo della tratta da quello, dove l'accettazione debba esser posta in effetto. Il presentatore dunque di una cambiale che sia tratta dal continente o dalle isole della Europa per pagarsi sugli Stati d' Italia, sia a vista, sia ad uno o più giorni e mesi, dev'esigere il pagamento e l'accettazione dentro i primi sei

mesi dalla sua consegna sotto pena di perdere il suo regresso contro i giranti ed anche contro il traente, se questi abbia provvisto i fondi. E' il termine di otto mesi per una cambiale tratta sugli Stati d'Italia dagli scali del Levante o dalle coste Settentrionali dell' Affrica. Il termine è di un anno per le cambiali tratte dalle coste occidentali dell' Affrica, e eompreso il Capo di Buona-Speranza. Esso è pure di un anno per le cambiali tratte sugli Stati d'Italia del continente dalle Isole delle Indie occidentali. Il termine è di due anni per le cambiali tratte sugli Stati d' Italia dal Continente o dalle Isole delle Indie orientali. I suddetti termini sono duplicati in tempo di guerra marittima. Cap. 30. S. 1.

Il tempo si distingue in giorni correnti o continui, ed in giorni utili. Lib. 2. cap. 8. 8, 23.

— I giorni correnti o continui corrono senza sospenzione: ed i giorni utili corrono colla sottrazione delle feste o vacanze. Ivi.

— Nei viaggi marittimi è impossibile di garantire il tempo. Cap. 10. §. 41., e cap. 11. §. 39.

Il tempo, che dalla notizia della perdita si concede all'assicuratore, ha per oggetto la verificazione solamente del fatto. Cap. 14. §§. 14. e 19. Il tempo, dentro cui si deve far l'abbandono, comincia dalla giudiziale intimazione alla persona o domicilio, che l'assicurato all'assicuratore, o viceversa, manda per notificare la provenienza della voce od avviso della disgrazia. §. 16.

L'intimazione o notificazione degli avvisi e della voce serpeggiante sulla perdita di un bastimento o di un carico non dev'esser protratta più di tre giorni. Ivi.

— Se scorso il termine, l'abbandono non sia fatto, l'abbandono medesimo più di effettuare non è permesso. Ivi.

— Il tempo, dentro cui si deve far l'abbandono, dagli avvisi o' voce di perdita è in beneficio tanto dell'assicurato quanto dell'assicuratore, §. 47.

— Il tempo, dentro cui l'abbandono nei leciti casi si ammette, ristretto è da sei mesi per la perdita, che avvenuta fosse nei
porti o coste del Mediterraneo di Europa di
Asia e di Affrica; ma il medesimo termine
si estende ad un anno, quando la notifica ci
fosse di una deperizione del carico nelle colonie dell'Indie occidentali o nelle Isole Azore o nelle Isole Canarie od in Madèra o
nelle altre isole o coste occidentali dell'Americe: Si estende per ultimo grado anche a
due anni, quando solamente avvenuta la per-

dita si asserisca in tutte le altre parti più lontane del mondo da quella, che por lo spazio di nn anno sia stata stabilita dalla legge. Ivi.

— Anche quando sia provata la perdita di un carico, o di un bastimento, l'assicurato gode del tempo dalla legge prefisso per determinarsi a far l'abbandono. S. 19.

— Quando sia provata la perdita di un bastimento o di un carico, l'assicurato non gode di alcun tempo conceduto a lui per la verificazione del fatto. Ivi.

 Il tempo, dentro cui si sia voluto lo rischio, non si può ampliare; ma se il tempo da se stesso si abbrevii, il pagamento del premio si deve pure abbreviare. §. 20.

La convenzione del pagamento a tempo fisso non rimane alterata nelle assicurazioni marittime da un abbreviato viaggio e neppure da un sollecito abbandono degli oggetti assicurati. Ivi.

--- Il tempo, dentro il quale l'abbandono debba esser fatto, non rimane prolungato a motivo della non fatta dichiarazione. §. 22.17

Se la dichiarazione, che necessaria è per l'abbandono, non si effettui dentro il tempo fissato per lo stesso abbandono, più non si ammette, e sta in luogo di rinunzia all'azione o diritto dell'abbandono. Ivi.

— Quando l' abbandono fosse riservato e non fatto, il caricatore non deve far correre il tempo, senza gli opportuni mezzi della ricupera. §. 26.

— Quando convenuta non fosse l'epoca di pagare il prezzo del carico in caso di abbandono, il pagamento non si effettua prima, che decorso sia un trimestre dalla notificazione dello stesso abbandono e non della riserva. §. 27.

— Il tempo delle ore ventiquattro, conceduto all'assicuratore, per accettare o rinunziare uno riscatto fatto dal caricatore, è quando l'assicuratore sia presente; altrimenti si deve aggiungere il tempo in proporzione della distanza. §. 43.

 Il giorno, da cui viene il tempo misurato, generalmente non è compreso nel termine. Lib.
 3. cap. 3. §. 3.

V. Distanza, Noleggio, Notizia, Prescrizione, Presunzione, Privilegio, Processura, Rimpalmatura, Ritardo, Scadenza, e Sentenza.

Termine. Terminata la società, i soci neppure si possono riprendere il capitale senza la liquidazione. Lib. 1. cap. 6. §. 61.

- Il termine deve incominciare dalla notifi-

cazione. §. 67.

- Il termine, che hanno gli arbitri per for-

mare il lodo, è quello di quattro mesi. Cap. 10. §. 10.

- Il termine a presentare le carte innanzi agli arbitri è quello di dieci giorni. §. 12.

 Il termine a presentar le carte innanzi agli arbitri può essere anche dagli stessi arbitri prorogato. § 16.

- V. Giorno, Giurisdizione, Processura, Pro-

roga, Sentenza, e Tempo.

Testamento. Il testamento sarebbe invalido, se obbligasse gli eredi a continuare una societa con persone non scelte a vicenda. Lib. 1. cap. 6- §. 6.

Testimonianze. La prova testimoniale equivale alla prova delle scritture private e dei pubblici istromenti, quando non esistano ne le une ne gli altri. Lib. 1. cap. 8. §. 25., e cap.

17. §. 8.

— Se i testimonii sieno superiori a qualunque eccezione, e le testimonianze non sieno escluse da una qualche altra legittima prova, i giudici non sono più in arbitrio di escluderle, e devono onninamente ammetterle. Cap. 47. §. 8.

Testimonii. Gli atti sociali si possono dimostrare co'i testimonii , ma non i contratti socia-

li. Lib. 1. cap. 7. §. 25.

 I testimonj non si ammettono contro ciò, che si contenga in un contratto sociale. Cap. 8. §. 3. Nel consolato l'esame de'testimonii si deve fare senza intesa degli altri deponenti. Lib. 2. cap. 6. §. 8.

 Nei contratti marittimi ordinariamente la prova non si ammette coi testimonii; ma le circostanze di fatto anche nel diritto marittimo coi testimonii si dimostrano. Cap. 14.

§. 32. — I fatti di un marittimo viaggio amano sem-

pre di esser provati senza la prova testimoniale. §. 43.

 V. Accusatori , Carico , Prova , e Testimonianze,

Timoniere. Il timoniere è quel marinaro sottoposto al capitano, cui è affidato il comando del bastimento dalla prora sino all'albero di mezzo Lib. 2. cap. 4. 5, 65.

- Il timoniere è il marinaro incaricato della direzione del bastimento. Cap. 5. §. 10.

Il timoniere deve invigilare, che non insorghino susurri nello equipaggio, che i marinari subalterni eseguiscano i convenienti lavori, che si conservino ed aggiustino gli attrezzi del bastimento, che in ogni porto si levino alla partenza le ancore, che allo arrivo si ammainino le vele, che sia il sito dell'ancora conosciuto colla di lui indicazione, e che il bastimento non sia danneggiato dal fuoco. Cap. A. §. 65.  Il timoniere di il suo voto sulle controvorsie relative alle mercedi dei marinari. Cap. 5. 6. 10.

Timore, Il timore è il dolore futuro. Lib. 1. cap. 1. §. 9.

Titoli, V. Documenti.

Tonuellaggio. Il tonnellaggio è il diritto, che ha di esser pagato colui, che misura le merci, delle quali si carica; o si scarica il bastimento, Lib. 2. cap. 4. §. 34.

Tonnellata. Il vocabolo di tonnellata deriva dalla parola francese *Tonneau*, che significa *Botte*. Lib. 2. cap. 1. §. 34.

La tonnellata è una specie di misura, con cui si conosce la capacità di un bastimento.

Ivi.

 La tonnellata equivale a cinque rubbia romane. Ivi.

 La tonnellata equivale a quarantadue piedi cubici, e questi a libre due mila. Cap. 8. §. 6.

Traduzioni. Le traduzioni e le interpetrazioni solamente dei sensali fanno fede nelle dogane e nei tribunali. Lib. 1. cap. 13. §. 4.

 Le traduzioni dei sensali fanno fede in giudizio, senza il consenso delle parti o la commissione del giudice. §. 7.

I commercianti per propria istruzione possono far tradurre da chiunque le scritture. §. 14. Traente. Il traente di una cambiale è la persona, che abbia dato il danaro. Lib. 1. cap. 19. §. 9.

- Il traente di una cambiale si suppone cre-

ditore del trattario. Cap. 22. §. 2.

— Il traente di una cambiale è sempre personalmente obbligato a garantire tanto la esistenza quanto il pagamento del supposto di lui credito sopra il trattario. Ivi.

Trafficante. Il mercante dicesi anche trafficante, traffico la mercatura, e trafficare il mercan-

teggiare. Lib. 1. cap. 2. 5. 11.

Transito. Il Governo invigilar deve anche sul semplice transito di terra e di mare. Lib. 2.

cap. 6. §. 13.

Tranquillità. Le famiglie deggiono e cercano esser tranquille per quello, che risguarda il governo privato nei domestici lari. Lib. 1. cap. 3. §. 23.

Trasporto. I sensali di trasporto per terra e per acqua hanno il diritto esclusivo di esserne mediatori, Lib. 1. cap. 13. §. 15.

- V. Controversie.

Trattario. Il trattario di una cambiale è la persona, che deve restituire il danaro. Lib. 1. cap. 19. §. 9.

- Il trattario è come un depositario. Cap.

20. S. 14.

— Il trattario non deve ritenere presso se stesse una cambiale, o voglia o non voglia egli accettare. Cap. 23. §. 15.  Se una cambiale sia diretta a più trattari, ciascuno è solidariamente obbligato di accettarla c di pagarla. Lib. 1. cap. 23. §. 40.
 V. Accettazione.

Travaglio. V. Lavoro.

Tributo. I tributi si devono misurare secondo il valore delle produzioni. Lib. 1. cap. 18. §. 34. Tribunali. I tribunali rappresentano lo stesso so-

vrano. Lib. 1. cap. 3. §. 48.

Il sovrano ha affidato ai tribunali l'esecuzione delle leggi. Ivi.

— Il tribunal di commercio anche per le piccole cause, a differenza degli altri tribunali ordinari, è composto di tre giudici per l'importanza della materia. Cap. 4. §. 14.

- Il tribunal di commercio è un tribunale

di equità. §. 24.

— Il tribunal di commercio si è aggiunto in ajuto del tribunale ordinario per le sole materie commerciali, e tanto pel più spedito disbrigo delle liti, quanto per la distinta cognizione delle leggi commerciali. Cap. 10. §. 2.

I tribunali di commercio devono decidere coi metodi sommari ed esecutivi. §. 3.

 Il tribunale di commercio deve degidere le liti colla più possibile celerità. Ivi.

- I tribunali di commercio hanno anche l'autorità precettiva. §§. 4. e 5.

- Neppure il tribunale di commercio ha fa-

coltà di mitigar la legge. §. 19.

— I tribunali ordinari, tanto di prima istanza e quanto di appello, devono giudicare colle forme commerciali le cause di commercio dove un tribunale di commercio non sia stato posto dal Governo. Lib. 4. cap. 2. §. 1.

— I tribunali di commercio sono istituiti al beneficio di alcune piazze per la maggiore sollecitudine ivi necessaria delle decisioni § 2.

V. Appello, Citazione, Giudice, Giurisdizione, Metodo, e Processura,

Tutela. Interessa alla società, che i giovani sieno sotto la tutela finche rimanghino impuberi, Lib. 1. cap. 2. §. 18.

Ognuno, a riserva di legittimo motivo, può essere dalla legge obbligato ad assumere la tutela §. 31.

and to ast are igit some

Tutore. V. Compensazione. In digitali of the

on a les ir hilber il no sat .

Ubriachezza. V. Piloto.

Uccisione. Sebbene uno fosse nemico, e c' insidiasse la vita; pure non dobbiamo noi ucciderlo, se il pericolo nostro fosse rimoto e dalle leggi protetto. Lib. 2. cap. 16. 6, 20.

La vita dei nemici si deve come quella degli amici da noi rispettare. Ivi.

La propria vita si deve anteporre in natura all' esistenza di chiunque altro amico od inimico. Ivi.

Nel caso estremo di non poter salvar se stesso, senza la deperizione dell'altro, e di non potersi di un altro con più moderato mezzo servire, lecito è per la salute propria di cercare dell'altro la deperizione. Ivi.

Uffiziali. Gli uffiziali maggiori di un bastimento sono, oltre il capitano, il supplente ed il piloto, ed anche il sopraccarico e lo scrivano: e gli uffiziali minori sono il guardiano il barcajuolo i capi di guardia ed i pruvieri. Lib. 2. cap. 5. §. 3.

— Si chiamano uffiziali minori di un bastimento coloro, che sieno distinti dagli altrioperai colla distrizione del determinato uffizio, a cui sono destinati ed addetti. Ivi.

- Ogni disposizione di legge sul salario la cura ed il riscatto dei marinari si estende auche agli uffiziali ed a qualunque altra persona dell' equipaggio. 6. 61. Unione. Sono proibite tutte le unioni private o pubbliche per tratture di negoziazioni, senza l'autorità del Governo. Lib. 1. cap. 12. 6. 3. - Tutti gli atti della unione dei creditori coi sindaci definitivi avanti al giudice commissario si devono trascrivere dal cancelliere in pro-. cesso. Lib. 3. cap. 13. §. 6. inquit ... . V. Borsa di commercio, e Convocazione. Università. Alle università dei commercianti spetta la vigilanza unicamente sugli abusi delle arti e dei commerciali esercizi. Lib. 1. cap. 3. & 149. Lig mo onthe on h istabet met - Le università non devono offendere la liberta commerciale. Ivi. ile allo grenno il - Le università non sono di ostacolo alla li-Le università attualmente in vigore riguardano la sola pietà religiosa. §. 45. - Le università cogli antichi e barbari privilegi si vorrebbero e si ridomandano da quegli uomini, che amano gli abusi ed i pre-- L'abolizione delle università nell'antico modo formate è stata ordinata con uno spirito di giustizia veramente celeste. Ivi.

-- Le università de commercianti non sola-

mente sono inutili ; ma ancora perniciose.

Le università più potenti sempre abusar vollero delle più deboli, e spesso si videro le fazloni gli ammutinamenti e le stragi in civili discordie. 6, 44, m the maid in the

Le università de' commercianti sono pericolose al Governo, e possono degenerare in conventicole disturbatrici della pubblica quiete, §. 53.

--- I sovrani non hanno potuto riparare agli orrori delle fazioni degli ammutinamenti e delle stragi in civili discordie finche le università commerciali hanno avuto il vigore. §. 41.

- V. Statuti.

Universo, L' esistenza dell' universo si ravvisa nella varia esistenza degli enti creati. Lib. 1. cap. 1. §. 1.

Uomo. L'uomo è l'ente più di ogni altro diretto all'ordine dell'universo. Lib. 1. cap. 1. 6. 6.

- Il' uomo in forze corporee è inferiore a molti altri anche del regno animale. Ivi.

— L'uomo per la sua anima immortale è capace a conoscere o rettificare le leggi di tutti i corpi, non escluso, il suo proprio. Ivi.

— L'uomo, non solamente per istinto, ma
per efficacia d' intelletto dirigge le proprie
forze a riparare la violenza delle fiere l'im-

peto delle stagioni ed i disordini di tutte le

cose create. §. 10.

L' uomo nei diversi rapporti e bisogni de' suoi simili e nella varia dose di giudizio degli altri trova i mezzi tutti, che la natura gli abbia negato per conservare la più grata esistenza. §. 11.

Gli uomini sono di eguale natura; ma fra loro diversamente volenti nella mente e nel

corpo. Ivi.

L'uomo per natura cerca la propagazione di sua stirpe le vestimenta l'abitazione e tutto ciò che possa essergli, o creda essergli utile all'aumento di sue forze ed, alla comodità della vita. Cap. 1. §. 12.

— L'uomo di sua natura è spinto al travaglio: e si occupa: ó nel lavoro delle terre: od in altro lavoro dal proprio giudizio suggeritogli è dalle proprie forze eseguibile. Ivi.

L'uomo non può eseguire le deliberazioni di un giudizio da esso conosciuto e fatto col-

l'intelletto di altri. Cap. 3. §. 2.

— Se alla migliore esistenza dell'uomo un solo mezzo non basti, egli si appiglia senza limitazione a tutti quelli, che possano essere alle sue forze proporzionati. §. 4.

Gli uomini sono atti a diversi mestieri: e non può esser mai, che la medesima naturale disposizione il medesimo ingegno e la puedesima forza si rinvenga in tutti gl'individui di una famiglia o di una stessa classe di persone. §. 8.

L'uomo opera soltanto o per bisogno o per tutile. §. 13.

- Gli uomini non sono naturalmente in istato di guerra. §. 40., e cap. 5. §. 8.

- Gli uomini non possono esser compresi fra

le merci. Cap. 2. §. 1.

— Gli uomini mai comprare si devono nè ven-

dere. Lib. 2. cap. 16. §. 19. - V. Professione, e Vita.

Urto. V. Abbordo.

Uscita. V. Ingresso.

Uso. Se un socio usi della cosa comune, senza l'espresso divieto degli altri, non è obbligato alla rifazione dei dauni, che possano da tale uso derivare; ma se l'uso sia coutro il divieto e sia occulto, dovrà egli risarcire la società dei danni ed anche del frutto o lucro possibile. Lib. 4. cap. 6. §. 69.

— Nei pagamenti si deve seguire l'uso del luogo, dove i pagamenti stessi si debbano effettuare. Cap. 21. §. 9.

- L'uso toglie spesso l'oscurità. Lib. 2. cap. 15. 6. 18.

Usucapione. L'usucapione è il diritto, che per la prescrizione si acquista. Lib. 1, cap. 34. §. 16.

- L'usucapione nascer fa in una persona il

448

diritto, ch' estingue in un'altra. Lib. 2. cap. 17. §. 1.

- V. Prescrizinne.

Usura. La usura è la consegna del denaro per riceverne oltre lo equivalente. Lib. 1. cap. 12. 6. 5.

- Usura è la eccessività del frutto dell' interesse e dell' agio. Cap. 21. S. 38.

- La usura è in opposizione della giustizia.

5. 49.

La usura è condannata dalle leggi natura-

li. §. 40.

— Dalla usura la carità rimane distrutta. Ivi.

— La usura è senza compassione. Ivi.

La usura reca pregiudizio al commercio.
 §. 49.

- La usura deve abborrirsi come infame ed orribile delitto. Ivi.

— La usura è proibita dalle leggi divine nel Vangelo nell' Esodo nel Denteronomio e nei Salmi. §§. 41. e 42.

- La usura è condannata dalle leggi ecclesiastiche. §§. 43. e 44.

La usura è condannata dalle leggi civili.
 δ. 45.

— La usura è condannata dai Santi Padri , dai dottori di santa Chiesa , da tutti i tribunali più celebri , dai più famosi giureconsulti e da tutti gli uomini savi di tutte le nazioni e di tutti i tempi. §. 46. Il contratto usurajo non è nullo; ma la somma sborzata, oltre un legittimo frutto, dedeve calcolarsi per pagamento di sorte che dicominuisce il debito nel capitale. §. 52:

Usurajo. E' usurajo, secondo la sacra Rota romana, chi percepisca il frutto del denaro maggiore dell'otto per cento all'anno nelle città, che sieno capi di provincia, o che abbiano un porto marittimo: e chi la percepisce maggiore del dieci per cento in altri luoleghi. Lib. 1. cap. 21. §. 38.

Utile, L'utile reale dev'esser preposto al profitto ideale e possibile. Lib. 1. cap. 6. §. 20. L'utile proprio. Lib. 2. cap. 12. §. 45. l'utile proprio. Lib. 2. cap. 12. §. 45.

- V. Uomo, e Vantaggio. .

Utilità La utilità è ciò, che manca alla migliore esistenza. Lib. 1. cap. 1. §. 9.

v

Vacanze. Le vacanze si chiamano anche ferie, ma dalle ferie sono distinte. Lib. 1. cap. 24.

Vacchetta. V. Straccia-Foglio.

Valore, Il valore è la misura di una produzione naturale od industriale paragonata colla misura di un'altra in proporzione dello reciproco bisogno. Lib. 1. cap. 18. § 39. . - Il valore di ogni produzione si accresce o diminuisce in proporzione che si accrescono o diminuiscono gli ostacoli per acquistare una produzione con maggiore o minor consumo di altre produzioni. Ivi.

- Il valore si distingue in generico specifico, comune, particolare, assoluto, relativo, omogeneo, eterogeneo, intrinseco, estrinseco,

numerario, ed avventizio, §. 40.

- Il valore generico è un valore astratto che si dà ad una merce per mostrarne la bontà anche nel corso attuale dei contratti. Ivi.

- Il valore specifico è il valor generico applicato alla quantità della merce attualmente riconosciuta atta agli umani bisogni. Ivi.

- Il valore comune è quello o generico o specifico, che si dà ad una merce, il cui bisogno è da tutti inteso. Ivi.

- Il valore particolare è quello, che si dà ad una merce, il cui bisogno non è da tutti inteso. Ivi.

- Il valore assoluto è quello, che da una merce si conserva sempre uguale in ogni luogo tempo e circostanza. Ivi.

- Il valore relativo è quello, che si dà ad una merce secondo i tempi i luoghi le circostanze ed auche secondo la qualità peso misura e proporzione. Ivi.

- Il valore omogeneo è quello, che si dà ad

una merce che a soddisfare serva un maggior numero dei nostri bisogni e desideri. Ivi.

— Il valore eterogeneo è quello, che si dà ad una merce, che non serva ad alcuna nostra brama o bisogno. Ivi.

- Il valore intrinseco è quello, che si da ad una merce secondo lo stato di natura. Ivi.

- Il valore estrinseco è quello, che si aggiunge al valore intrinseco di una merce per la lavorazione impiegata nel cambiarne la forma in conformità del bisogno o del desiderio, Ivi.
- Il valore numerario è quello, che si da ad una merce quando si dichiari la quantità del valore intrinseco ed estrinseco. Ivi.

   Il valore eminente è quello, che si da ad
- una merce paragonata col metallo monetato.

  Ivi.
- Il valore volgare è quello, che si da ad una merce dalla illusione del volgo. Ivi.
- Il valore avventizio è quello, che si dà ad una merce per qualche circostanza transitoria. Ivi.
- Il valore reale è quello, che si dà ad una merce, e che non può perdere per la sopravenienza di alcuna circostanza. Ivi.
  - Il valore naturale di qualunque cosa è costuito dalla qualità e dal peso. §. 42.
  - Il valore delle monete non è arbitrario. §.31.

422 - Il valore delle monete secondo la rarita cresce o diminuisce. &. 33. at ish oransars - Oltre il valore del metallo, il danaro contiene il valore delle produzioni impiegate nella formazione del conio. §. 34. in mi sata - Il valore civile della moneta . o valore costituito, è quello, che si stabilisce dal principe nello imprimerci il conio. §. 42. - Il valore legale è quello, che alle monete si dia per disposizione di legge senza badare al valore che si chiama giusto. §. 39. - La moneta alterata è il valore, legale e spropórzionato della moneta. Ivi. Il valore giusto delle monete è quello che unisce il valore intrinseco ed il valore del conio senz'eccedere i limiti dell'uno e del-

l'altro. Ivi.

— La moneta ridotta è il giusto valore della moneta, che il principe restituisce dopo l'alterazione. Ivi.

 Al valore commerciale della moneta è quello costituito dalla ricerca o bisogno di una moneta presso differenti domini, §. 42.

Dal valore della moneta prende norma, e

— Il valore delle monete secondo i tempi, secondo le relazioni politiche, e secondo le circostanze fisiche e morali del popoli, si vode continuamente che cangia. §. 34.

- Il valore delle monete dev esser quello che corre nel luogo, dove la moneta dev' esser pa-

- Se cresca il valore della moneta, cresce il

il valore di tutte le cose, S. 30. ant itali - Il valore, che si perde nella moneta per

fatto del principe, entra tra i casi fortuiti. §. 37. disco.V secials 9

- Quando nelle cambiali non è indicata la specie della moneta, s'intende che questa debba essere in corso ed in giusto valore per la quantità al tempo della scadenza, Cap. 20. δ. 5. "to a val of all an ave

- V. Frutto, Moneta, Prezzo, Produzioni

e Proporzione. Validità. V. Contratto, Nullità e Presunzione. Valuta. Nelle cambiali si deve indicare la qualità della valuta. Lib. 1. cap. 20 S. 7. . . . . . .

- La espressione di valuta avuta, di valuta ricevuta, di valuta cambiata, di valuta in me medesimo, e di valuta intesa, non costituisce la lettera di cambio. §§. 7. 8. e. 9.

- Si ammette per valida nelle cambiaii la espressione di valuta in contanti e di valuta in conto 66. 10. e. 11, in it no an as

- La espressione di valuta intesa ed anche di valuta avuta non trasferisce la proprietà delle cambiali. Cap. 25. S. 19. 00 one othe

- V. Cambiale. 1 Tell proper article is or

Vantaggio, Se un socio apporti vantaggio alla società , questo vantaggio alla società stessa appartiene. Lib. 1. cap. 6. §. 35.

Ogni socio è obbligato di recare alla società tutto quel vantaggio, che sia possibi-

V. Danno, Operazioni, e Spese.

Variazione. V. Sostituzione.

Varietà. La varietà di esistenza la ravvisiamo anche nello spirito umano. Lib. 1. cap. 1. §.7. Vecchio. In ragione diretta dell'età un uomo

sempre la preferenza. Lib. 3. cap. 9. \$. 6.

Veduta: La veduta delle produzioni può eccitareil desiderio di possederle. Lib. 1. cap. 18.

Vela, V. Navigazione.

Vendita. La vendita è quel contratto, in cui uno dei contraenti paga il denaro per la merce che prende. Lib. 1. cap. 17. §. 1.

- Si dice vendita la commutazione da chi abbia ricevuto il danaro. Cap. 2. §. 1.

L'atto di compra e vendita non si perfeziona i che quando si consegni la merce, e se ne paghi il valore. Cap. 15. §. 3., e lib. o 3. cap. 19. §. 1.

Le leggi relative alle compre ed alle vendite sono comuni-tanto al diritto civile quanto al diritto commerciale. Lib. 1. cap. 17. §.2.

La prova delle compre e vendite nel diritto commerciale spesso è diversa da quella del diritto civile. Ivi.

— Nel diritto commerciale le compre e vendite si comprovano con atti pabblici, con atti di scrittura privata, colla nota o colla fede di un agente di cambio o di un sensale debitamente sottoscritta dalle parti, con una fattura accettnata, colla corrispondenza, coi libri delle parti, e colla prova testimoniale. Ivi.

E'nulla la vendita di un bastimento fatta dal capitano senza speciale autorizzazione; purchè il bastimento non sia inabile alla navigazione. Lib. 2. cap. 4. § 35.

Il prezzo delle merci vendute per negessità di viaggio dev esser registrato, anche quando fosse perito il bastimento. Cap. 10. § 54.

La vendita degli oggetti sottoposti al pericolo di prossima deperizione si possono, vendere dagli agenti del fallimento colla esposizione in processo dei motivi, che, si approvino soltanto dal Commissario; ma senza un tal pericolo i-motivi di affrettare la vendita saranno riferiti dal Commissario al tribunale che deve approvare o disapprovare la vendita colla narrazione scritta ed autenticata, parimenti nel processo. Lib. 3. cap. 4. 5. 5.

e har to had a state of

La vendita degli oggetti, che gli agenti di di i sindaci del fallimento facciano all' amichevole, non è soggetta mai alla tassa di registro. Cap. 9. S. 1.

V. Appalto, Compra, Compra e Vendita,

Nullità , e Rivendicazione.

Verificazione. Il rapporto del naufragio si deve dalle autorità competenti verificare. Lib.2. cap. 4. §. 47.

— La verificazione dei crediti si deve fare nei fallimenti dai sindaci provisorii coll'assistenl'a del Commissario, e senza dilazione, di mano in mano, che si presentino i credito-

ri. Lib. 3. cap. 10. 6. 1.

Tutti esser devono i creditori del fallimento invitati colle lettere e colle gazzette per la verificazione dei crediti da presentarsi ai sindaci del fallimento nel termine di quaranta giorni, o personalmente, o per mezzo di procuratore, a dichiarare la somma od il tifolo dei loro "crediti" e ad esibirne le prove. §, 2:

I creditori dei falliti si devono ammettere alla verificazione anche dei titoli non scritti e neppure aventi una data certa, §. 3.

La verificazione dei creditori dev esser fatta ne fallimenti sempre in presenza del Commissario, che deve interporre il suo decreto. 6, 6,

- Tutte le deduzioni sulla verificazione dei

registrare in processo, Ivi. 1 i profibera in antierory

La verificazione dei crediti neil fallimenti si deve ultimare denteo i quindici giorni dalla esibizione o produzione dei titoli Ivi.

Mei fallimenti la verificazione precedente di un creditore può lesser impugnata dai ore-ditori dili verificazione susseguente ne nello stesso modo i creditori di antecedente verificazione possono assistere i possono materi in contraditorio, e piossono dare l'eccezioni, che vogliano ai creditori , che dopo essilisi apresentino alla verificazione dei titoli, §. 7. il propesso deve risultare la dilchiavario.

Dal processo dere risultare la dichiarezioti ne dei sindaci e del Commissario sulla legittimità od illegittimità della somma da chascucreditore reclamata dei illegi i la monsen

— A tutela pubblica si deve procedera nei fallimenti con salutari e determinate forme alla verificazione dei titoli dei creditori, La legge usole: 1 che sieno tutti nel processo emunciati que' titoli di credito ; che vengono
presentati unitamente al domicilio de' credittori e de' loro mandatari : 21 che l' enunciazione mon sia semplice; ma che pure contenga
la sommaria descrizione dei titoli stessi che
si devono confrontare coi registri del fallito:
e 3. che menzione si faccia; delle aggiunte
delle cancellature e delle interlinee. Ivi.

1949 M. S. Sec.

Sand , e. we were the at

Il Commissario ha la giurisdizione di far presentare ai creditori i loro registri ed estratti di essi; quando i titoli fossero ad alcuna eccezione sottoposti, e non furono chiari per esser ammessi; ma gli estratti devono esser fatti colli assistenza di uno dei giudici di commercio del luogo, dove i registri esistano: e per tale assistenza il Commissario ha la facoltà di spedire anche di ufficio la compulsoria. Ivi il con desegni para la contra di compulsoria.

Il Commissario del fallimento si può anche di officio astencre dal pronunciare il giudizio aulla verificazione dei crediti col rimetterlo e farne il rapporto al tribunale in qualunque stato se ne trovi l'esame. §§. 8. e 40. — Il Commissario del fallimento nella verificazione dei crediti non può estendere il suo giudizio fuori de punti controversi. §. 8.

Nella verificazione dei crediti , quando il credito sia chiaro e non sottoposto ad altuna eccezione, i sindaci del fallimento devono dichiarare in iscritto sopra ciascuno dei titoli , che il medesimo titolo è ammesso nelle passività del fallimento col visto di cartere del Commissario, colla data dell'ammissione e colla somma, benchè questa fosse corrispondente alla somma espressa nel medesimo titolo. Ivi.

- Dopo la verificazione dei titoli deve il creditore, non più tardi di otto giorni, la verità e la legittimità confermarne senza giuramento in processo. §. 9.

 Quando i titoli presentati ai sindaci ed i titoli presentati a togliere le opposizioni non potessero esser ammessi, si devono produrre nella cancellaria del tribunale di commercio. §. 10.

Se il commissario del fallimento non facesse o ritardasse al tribunale il rapporto delle controversie sulla verificazione dei crediti , che il medesimo non decide, le parti si possono rivolgere al tribunale con citazione contro i sindaci. Ivi.

Per le questioni, che decide il Commissario del fallimento sulla verificazione dei crediti, non ci è bisogno della citazione; ma le parti s'obbligano a comparire con invito del Commissario medesimo, \$. 40.

— Quando spirati sieno i termini fissati per la verificazione dei crediti, dovrà il Commissario con decreto di chiusura costituire in mora i non comparenti: e dopo questo decreto di chiusura, il tribunale deve prefigere un nuovo termine a comparire secondo la distanza, che per gli assenti domiciliati nello Stato si calcola in ragione di tre miriametri al giorno, vale a dire, di dieciotto miglia, c per quelli fuori dello Stato di giorni quaranta, se dimorino in uno Stato confinante, di giorni sessanta, se dimorino in uno stato non

confinante, ma situato in Italia, di giorni cento se dimorino fuori di Italia; ma nell'Europa, di un'anno se dimorino fuori dell'Europa, §§. 41. e 12.

- Anche i creditori assicurati dall'ipoteca o dal pegno devono sottoporsi alla verificazione

dei loro titoli. Cap. 12. §. 5.

Verità. Per la verità non si deve ricusare tutti gli atti, ch' essa domandi. Lib. 1. cap. 25.

- V. Dolo, Giustizia, Libri, e Religione.

Vesti. În tutti i casi, e qualunque sia lo, stato del patrimonio del fallito, e benchè questi fosse sotto processo di bancarotta, si deve prima della ripartizione de' creditori, rilasciare al fallito medesimo ed alla famiglia di lui le vesti e gli altri mobili necessari, all' uso della loro persona: e di un tal' heneficio non può esser privata la famiglia per qualunque reità ed anche dopo la condanna del fallito. Lib. 3. cap. 13. §. 4.

— Deve farsene la proposizione dai sindaci al Commissario, che decidera sul più o sul meno secondo le circostanze. Ivi.

- Il commissario può farne, l'ordinazione au-

che di officio. Ivi.

 Il commissario ordinar però una somministrazione pecuniaria per gli alimenti di due o tre giorni. Ivi.

out was to do it in

 Le somministrazioni di minore urgenza e di maggiore importanza si possono decretare solamente dal tribunale. Ivi.

— Per motivo delle somministrazioni non conferite al fallito ed alla di lui famiglia non si può sospendere od impedire la vendita di tutti anche gli oggetti del patrimonio; ma la ripartizione finale del prezzo e degli oggetti non venduti. Ivi.

- V. Alimenti.

Vetturale, V. Condottiere.

Viaggiatori. V. Contribuzione.

Viaggio. Il bastimento non compie il suo viaggio prima di ritornare al luogo di sua partenza. Lib. 2. cap. 4. §. 27.

- I marinari non possono esser forzati ad un nuovo viaggio. Cap. 5. §. 24.

- Il viaggio è incominciato subito, che si sia dato al bastimento la vela o il segno della partenza. §. 26.

— I mariuari devono esser pagati delle loro fatiche, non restituiscono le anticipazioni, e se non avessero essi alcuna anticipazione ricevuto, devono avere una mesata del convenuto salario, senza riguardo ad alcuna fatica, quando più non si effettuasse il viaggio del bastimento, per cui si erano ingaggiati §. 18.

- Se il viaggio del bastimento non si prosiegua, dopo essere stato incominciato, i marinari arrolati a viaggio devono esser pagati per intiero, e quelli a mese devono esser pagati pel tempo del prestato servizio, e quindi per la metà del tempo, che presuntivamente rimarrebbe ad esser compiuto. Inoltre i medesimi marinari arrolati a viaggio od a mese devono esser rimborsati delle spese pel viaggio sofferte e ricondotti al luogo della loro partenza. §§. 29. e 30.

— I marinari devono esser sempre pagati del viaggio, quando anche venisse impedito per irresistibile forza; ma in questo caso il loro pagamento è ristretto alle sole impiegate fatiche. §6, 27, 31, e 32.

— Se il viaggio sia prolungato, il salario de' marinari si deve aumentare in proporzione del prolungamento. §§. 35. e 39.

- Il viaggio marittimo comprende la sola gila od il solo ritorno. Cap. 11. §. 12.

 Nei soli contratti di noleggio e di ornamento nel viaggio sono compresi l'andata ed il ritorno. Ivi.

— I viaggi di lungo corso sono quelli, che s'intraprendono per l'Indie, Mare Pacifico, Canadà, Terra-Nuova. Groelandia, per le coste ed isole dell'America meridionale e settentrionale, per le Azore, per le Canarie, per Madera, e per tutte le coste e paesi situati sull'Oceano al di la degli stretti di Gibilterra e del Suud. §. 19. \_ V. Naufragio, e Navigazione.

Vidimazione. V. Approdamento.

Vigilanza. Le merci, che meritino una maggiore vigilanza, sono dalla legge descritte. Lib. 1. cap. 3. §. 50.

Vile. V. Prova.

Violazione. V. Dazio, e Legge.

Violenza. La violenza è un'azione cattiva, che ogni beneficio distrugge. Lib. 1. cap. 29. §. 2. Virtù. V. Scienza.

Vita. Il togliersi da se stesso la vita od il mutilarsi è un atto contrario alle leggi divine naturali e civili. Lib. 1. cap. 6. §. 34.

La vita del uomo è di un prezzo incalcolabile. Lib. 2. cap. 12. §. 32.

- La vita del uomo non è materia di commercio. Ivi.

Le persone non si possono assicurare. Ivi.
 Neppure gli nomini conosciuti col vocabo-

lo di negri si possono assicurare. §. 33. ...

La libertà della vita si può assicurare.

§. 34.

La vita a tutti è ugualmente preziosa nella sociale catena e secondo l'anello dalla Provvidenza nella stessa catena fissato. Capa 16. §. 20.

- Alla vita tutti nello stesso grado hanno lo stesso diritto. Ivi.

- V. Esistenza, ed Uccisione.

Visita. Il bastimento, che ad un viaggio si accinga, dev'esser visitato prima di esser caricato, dagli agenti a tale oggetto destinati dal Governo. Lib. 22 cap. 4, § 11.

 La visita del bastimento si fa tanto spontaneamente dal Governo, quanto ad istanza del capitano. Ivi.

— Il capitano è obbligato a domandare la visita del bastimento. Ivi.

 Il capitano non può viaggiare senza esser munito dell'atto autentico della visita. Ivi.

- L'atto autentico, che dimostri la visita del bastimento è le estratto, che in forma pubblica si rilascia dalla cancellaria del tribunale di commercio, e che basato è sul processo della medesima visita che ivi dal capitano si produce. Ivi.

La visita, che fanno gli officiali di marina, riguarda la sola polizia delle persone o delle mercanzie. Cap. 10. §§. 50. e 57.

Qualche difetto nella visita dei bastimenti può rimanere occulto anche in buona fede dei visitatori. Cap. 14. §. 6.

Viveri. V. Estremita.

Vizi. Tutti i vizi hanno avuto la prima origine od il progresso dall'inceppamento del commercio. Lib. 1. cap. 3. § 39.

 I vizi fra essi scambievolmente ed incessantemente si producono. Ivi. Vocaboli. I vocaboli tecnici relativi al diritto sono eguali tanto nel commerciale quanto nel diritto civile: e quelli relativi alla negoziazione sono ben intesi dai commercianti nella generale consuetudine collo abituale esercizio delle contrattazioni. Lib. 1. cap. 18. §. 3.

Volonta. La volonta è la facolta deliberativa ad agire. Lib. 1. cap. 3. §. 2.

 La volontà del contraente deve concorrere colla pieua cognizione dell' affare. Lib. 2. cap. 12. §. 23.

Vuoto per pieno. La clausola vuoto per pieno non si ammette nel cambio marittimo. Lib. 2. cap. 11. §. 15.

FINE.

805685265

to N. L. E. St. B. sapprox. The process of a second of the process of the proce

of linear-reductions are a specific to the Reto a such that the end of the con-

The state of the s